

# PITTURE

# VASI ETRUSCHI

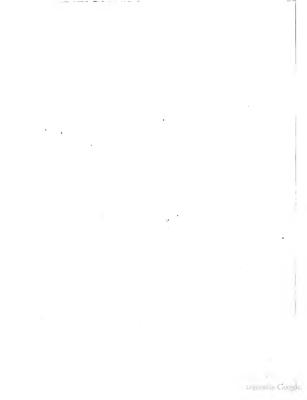

# PITTURE '

# VASI ETRUSCHI

ESIBITE

# DAL CAVALIERE FRANCESCO INGHIRAMI

PER SERVINE DI STUDIO

ALLA MITOLOGIA ED ALLA STORIA

DEGLI ANTICHI POPOLI

SECONDA EDIZIONE

TOMO QUARTO

1.2.6,

# FIRENZE

PRESSO L'EDITORE ANTONIO TOZZETTI
CAMBELTO LETTERADO, PIAZIA D'UCMPARTI, N. 2047

1856



Tipegrafia des Frareth Martins.

# DESCRIZIONE

# DELLE PITTURE

DI ALCUNI

# VASE FETTERS

MARIN JOHN

TAVOLA CCCL

La totalità de' vasi fittili, rispetto alle pitture in essi contenute, può essere in quattro specie distribuita. La prima specie di vasi e la più perfetta e non ovvia che a maniera greca pel suo stile può dirsi, è quella che sul fondo di vernice perfettamente lucida e nera mostra figure rossiccie o niuttosto giallastre di ben purgato disegno, con pennelleggiati lineamenti interni, e con aggiunte di tinte rosse e bianche, di che ho dato saggio in principio di queat' opera alle tavole I, II, III e CCI. La seconda specie ove pure sul fondo nero o cupo piombato rilevano le figure giallastre, o rossicce, quasi fossero eolor della terra medesima ben cotta, e di stilo greco, e di maniera perfetta , mancano peraltro dei soprapposti colori bianco e paonazzo, o rosso come osservammo nella prima specie di vasi fittili. Di questa seconda specie dò un saggio alla tavola CI. Eppure in questa così semplice foggia sono i più bei vasi fittili che nei gabinetti di antichi monumenti si ammirino. La terza specie di vasi dipinti è quella ehe sul fondo color naturale di terra cotta più o meno giallastro o rossastro mostra figure nere sempre d'arcaico disegno, e di un'affettata e strana imitazione delle più antiche maniere dello stil greco, non che dell'etrusco e dell'egizio, che al dire di Strabone, tra loro si assomigliavano (1). Una tal foggia di pittura è sempre accompagnata da color bianco a segnar le carni delle fetuminili figure, e d'un paonazzo più o men carieo, di cui van coperte alcuna volta le vesti. Di questa foggia di pittura ho dati vari saggi alle tavole IV, V. CII, CIII, CCII, CCIII.

(1) Monumenti etruschi, serie III, pag. 405.

#### TAVOLA CCCII.

maschera gorgonica, ei recano un troppo sieuro attestato che si volle dare al presente monumento la sembianza ed il carattere di vaso egiziano.

Pretendesi dagli ultimi scrittori di questo genere d'erudizione che ove trovansi ne monumenti arcalche fogge del fare egiziano, a'abbiano per indizi che dall'Oriente vennero al a noi ehe a'Greci le ieratiebe orientali dottrine (4), lo che non sono di tale avviso, eredo piuttosto che que'vani d'un fare egiziano atiano ad accrescere il numero delle varietà che cercavansi forse per lusso. Di fatti non s'assomigliano l'uno all'altro sia per la forma, sia per la reppresentanza, sia per lo stile, sia per le maniere del dipinto col quale s'ornarono. Già dissi a sufficienza, ed or lo ripeto, che vasi tali facevansi ad oggetto di porli nei sepoleri, e voglio pure concedere che prime ili chiuderveli si adoperassero ne funerali a libazioni, ad offerte. e ad altre per noi nou ben cognite ceremonie, e ehe ali amici e i congiunti ne aggiungessero al cadavere quando ai onorava dei funerali, ma intanto il vaso che seppellir doveasi col morto poteva essere ornato alla greca, o all'egizians o in altre variate fogge, senza che ciò derogasse dall'oggetto per cul era fatto. Chi poi ricusar volesse di ammetterne l'adopramento pel servizio delle libezioni e de' sacrifizi potrebbe valersi dell'esempio de vasi neri con bassirilievi che trovansi a Sarteano e nel territorio di Chinsi, i quali secondo ne giudica il ch. sig. Micall non eran atti agli usi ordinari della vita, perchè fatti di terra non cotta (se pure è vero) e perciò servissero unicamente qual suppellettile universale dei riti sepolerali (2). Ma in qualunque modo io non vedo nel vaso di questa seconda tavola pessuna relazione coll' Egitto, se non che la fantastica idea dell'artista che lo dipinse dandogli una foggia d'ornato all'uso egiziano, senza che il paese dove il vaso fa fatto e adoprato avesse nulla di comune con l'Egitto rispetto al culto religioso ed al cerimoniale de'funerali.

Per la atessa ragione vedismo il vaso della tavola antecedente partecipare degli ornati egiziani senza ehe poi le figure abbiano legame veruno coll' Egitto, come a suo luogo vedremo nell'osservar le tavole seguenti.

Micali, Storia degli antichi popoli Italiani, vol. 11, cap. xxv, pag. 282.
 Micali, opera cl., tom. 11, cap. xxv, pag. 279, e tom. 11, aplegazione della tavola xvii, pag. 44.

Nella parte media ed anteriore del vaso v'è rappresentato un esteso combattimento, che forse l'artista che lo dipinse ebbe in animo che significasse quel delle Amezzoni, così spesso ripetuto ne' vasi dipinti. Non v'è, a dir vero distinzione di sessi, poiche st le donne che gli uomini sono in abito di guerrieri. È assai difficile di determinare quale tra le molte rappresentanze dei combettimenti tra le Amazzoni e i Greci immaginati dagli antichi poeti, e dagli artisti dipinti o scolpiti sia quello che qui si volle rappresentare, ma se dalle condetture trarre possiamo ardomento di sorta, noi osserveremo urimieramente che alle due estremità del rango intiero costituente la fascia media del vaso, e in questa incisione per comodo in tre parti diviso, vedonsi due forteuse colle respettive for sentinelle ai merli delle mura, che probabilmente son le Amazzoni stesse che invigilano sulla sicurezza della città, la quale notrebbe credersi Temiscira una della più famose loro città sulle rive del Termodonte, e in consequenza di ciò dir si potrebbe un combattimento, dove quell'eroine sarebbero attaccate da uno straniero esercito nello stesso loro pacse. Che se ciò fosse non vi sarebbe altra difficoltà per supporre che am Ercole eo suoi fosse in battaglia colle Amazzoni, ande ottenere il cinto della Regina loro Antiope, come dal di lui fratello Eoristeo gli fu imposto per una delle sue difficili imprese.

### TAYOLA CCCV.

Se uel rungo inferiore ch' e nel corpo del vaso rentometa è digitiro il coutrates d'Errole co le Amazzoni, con el de supperre per l'engioi de me esponet ; vi surt motivo di credere, che nella parte superiore detta la spalla del varo davi digiti o parimente Errole de los mentiones di triuniste su di carro passa agli Elisi, oventendere che singli accordata l'Apotessi; pel tottocio divo a coso. Prego pertanto chi liègge d'esservare che distino al cerro nel basso vi non dipitul alemi pesti, che per me mon un chiarci inditio o di mare, il quale, come agonna sel (), dovenel pasmere per giungere alli inoli fortunata.

Inghirami, Monumenti etruschi, serie v, pag. 192.
 Indens. 708. 17

da dove le anime che di la transitar dovevano agli Eliai eran prima presentate a Plutone (1); oppur di fiume che rappresentava qualch' uno del fiumi inferpali. Imperocché è da sapersi che l'Eridano conse costellazione fa gruppo con quella del Toro, dove gli antichi finsero che vi fosse la porta delle anime, che all'equinozio di primavera passavano agli Elisi; cosicche questo ravvicinamento servi di tema ai poeti ed agli artisti per esprimere sotto nuovi e variati aspetti il passaggio delle anime da questa all'altra vita. La costellazione del fiume Eridano ebbe, come ogni altra costellazione, diversi nomi, e tra quești și annovera quel di Oceano. Ecco dunque la visibile sorgente delle poetiche idee del fiume Acheronte, del passaggio del mare, delle isole fortunate, della barca di Cocito, che tutte han ragionevole origine dall'indicata costellazione del fiume celeste prossima com'io dissi, alla porta delle anime (2). Il Cocito che secondo i poeti antichi scaricavasi nell'infernale Acheronte, prendeva il nome probabilmente dai miseri abitanti delle sue sponde, perchè quella vocc suona in greco miseria e lugubre pianto (3). Or noi vediamo in questa nittura. che il carro posto nel rango inferiore di questo rame va incontro a sei persone del rango superiore, le quali han la mano destra portata al capo in segno di cordoglio e di funebre pianto come ben si rileva dal famoso bassorilievo etrusco perugino, dove le persone addette alle nenie di un morto portann in questa guisa la mano al capo (4), ed altre in simil atto si vedono presso a un morto nell'urna cineraria di tal soggetto nel museo di Volterra (5) ed in altro monumento etrusco in bossorilievo del Museo chiusino (6), e nel famoso vaso d' Archemoro pubblicato dal prof. Gerhard.

V'è da osservare la particolarità che delle sei figure le quali stanno davata il carro, una è sedeut e è barbuta, e per ciò reputata virile. Credo che sia Plutone perch' è sedente, e la ragione di ciò non la ripeto qui, per averla io già detta spiegando la tavola CCVIII d'ugual soggetto. Voglio per altro ag-

<sup>(4)</sup> Inghirami, ser. 1, pag. 43; 48, 52 e 441, ser. v, pag. 219. Vedi la spiegazione della tav. ccix.

<sup>(2)</sup> Monum. etr., ser. 1, p. 48.

<sup>(3)</sup> Natat Comit. mythol. nominum explicat. pag. 332.

<sup>(4)</sup> Monum. etr., ser. vi, Monumenti di corredo tav. Z. 2.

<sup>(5)</sup> Monum. etr. ser. I, tay. xcv.

<sup>(6)</sup> Inghirami, Etrusco musco Chiusino, tom. 1, tav. List.

giungere che per la messa rapines che qui al ravvismo in quaste ciunque douse presso a Pistones del estrettuta anime generati sòlutarici el repos di qual mano, così noi dobbiamo attribuire Il significato mederimo si satiri che stasso attorno al Escoo infermale chi e colle parte opposta dell' eccensato vasa alla suv. CCIX, giacche tanto i satiri che le donue del vaso qui esposto portano le mani si capo in segno di pianto, e dolore, per coi finginos di strapparsi dalla dispersione i appelli. Che e in ovessi vicilita la pitture opperanti que nello CVI tavola prima della luv. CCIX, le avrei forze data una interpetrazione diversa da quello che alloro gilo data.

I retoutanti al curro sono, come almono is osponago, le anince che in folia corroso alle rive di que' fuumi infernali, per ottenere de Caronte il passaggio (1). E se non erro vedo confuso tra quella gente litercurio conduttore delle anine, il quale distriaguesi si coturni situl, come alla Tav. CCXCIX de' quali mancano le altre figure, cel allo barba appuntata, per cui quel nome fu detto Spenopogno (2).

Al bass o dietro al carro ai vedoos scritic doe parole di quelle che incontramano anche allev wide senza potrate, legiere, nai chi eb no activo altrove, Gi. Ogai restante del disegno qui contornato nodisfark poco l'osservatore, com'in prevedo, na volli esser fedele nel riportare estitumante lucidato l'originale, onde chi legge di osserva, conosci in che consistiono per logi questi vasi dipinti, e specialmente quei che a buon dritto furono appellati dal dotto Gerbard esiziano, a pseudo-cipiani per la massime del loro dipisto.

## TAVOLA CCCVI.

Questo vaso rischissiono in figure ne porta inclusive nel collo tra un manico e l'altro. Ivi si vede un combattimento con due guerrieri equestri che vi presiedono, ma non sappismo quel che ròi significhi. Più ancora ne confonde la mente quel volulile chè distro ad uno dei militari a cavallo. Est din vero quelli uccelli in tal atto non son rari negli antichi monumenti dell'arte, nè lo seppi altrimenti spiegère quel simbolo se non per inditio di une malsugurante.

<sup>(4)</sup> Viegilio, Anneid., ltb. VI, verso 325 sq.

<sup>(2)</sup> Monum. etr., ser. 111, pag. 22.

<sup>(3)</sup> Ved. tom. 1 , tav. LXIV , pag. 108 , tom. 111 . tav. ccx1 , pag. 30

aceta che spotta ad uno dei combattenti uni soccombere ai colpi dell'avversario trionidatore; si ten di ciò dovrò estendermi dopo quanto ne diasi spiegando la tav. XLI di quest'o opera (3). Il culture distributo ne significati lo secitto che distro all'equestre a destra del rigauritante, me a e missi inclifigame, aci lo lo reputo percitò dell'intateso teore di quatto che vedemon sull'attende della consultata del proposito del di sistemo teore di quatto che vedemon sell'antecedente disegno. Tutta la rappresentanta non altro a mio parrer siguifica se nosi lo contrasti che nell' unuana vita dalla socte a noi perparta incontriamo, finche si giunga ad uno stabile ripono che il gentifento negarivata nogli Elini. Sio spanto qui nuche gli orata inclia grandenta stanea che vedono nell'attivi della contrare più estatamente il gasto agisimo che l'artista studio d'imprimere in quento van alloreche in diplato. Cost le figere tutte facora in varie tarvole espotte non lucidate e trasportate nel ramo senta veruna variasimo o restauro di parti manoratii.

#### TAYOLA CCCVII.

La parte del vaso avversa o posteriore alla già descritta che nominai anterior parte, è com'io dissi figurata da bacchiche oscenità, ma aulla spalla vi è nna rappresentanza che sebbene in parte sia guasta, pure quel che rimane si mostra interessente per la aua novità. V'è dipinta senza meno una corso di cucchi, parte de quali per l'impeto della fuga fingonsi tramazzati al auolo. La meta del corso par che sia quella colonna dorica, la qual'è nel rango superiore qui nell'incisione, sebbene sul vaso segua in un rando continuato. È poi singolare il posto che occupano gli spettatori quasi fosse la gradinata d'un anfiteatro. Il premio della vincita par che debba essere un tripode, perchè vi si vede in gran dimenzione al di fuori dell'anfiteatro, o circo che dir si debba. Considerando per tanto che nella porte opposta del vaso vi son rappresentate cose spettanti al passaggio d'un'anima agli Elisi, possiento aupporre che qui sian figurati o i giuochi funebri che facevansi all'estinzione di qualche ragguardevole personaggio, e forse d'Ercole stesso, oppure sian finti i ginochi e i diletti dei quali dovean godere quei che passavano da questa vita piena di contrasti alla beatitudine pacifica e sollazzevole degli Elisi.

Che mai dunque intese il pittore di rappresentare in questo vaso? Col con-

<sup>(4)</sup> Ved. tom. 1, pag. 77.

trans delle Amuzzoni ci fere intendere a parer mio i continuati contrasti che concupuan un'anima chiana in questa vita la un corpo montale, per ciul ortrevat irionitate o reoccombente, finche terminate la rusa prigionia nelle mortali appelig, passa al giornitato d'orgi incerce, di che danno ideo les luchrici dei anima rea di urtimate posi para di loro ministiti, tanti per la buti di Pattone, dore le natione rea di urtimategono in pera di loro ministiti, tortette e louca passano di appointante d'orgi pièrere e d'orgi sollazzo, ricevendo prima il grado di elettife e deamessa in guarter del nettare che bessificano, e quidin in un etreno riposorgi godevano piacevoli spetiacoli, come noi il vediamo reppresentali nella tav. CCCVII.

## TAVOLA CCCVIII.

L'aggetto per cai poit questa pittera sila tavale CCCII del tomo IV fis soltonte qual di mottree come a pittori di questi vast complegareri il variarità a di forme che di pitture simo al segno di imitare in casi le moniver spitanes, ed anche e giaina soggitti come qui ai veccino e stengle, im sociare i ilicitare a visa volatili, di che sono odorni gli cisimi monumenti. Pa men caratteristici del guate egiaina son gli ilitri ormati dei qual giai persante di varo e coperto. Anche il in colore del fondo è qual mod esere nei vastetti che travansi melle tombe d'Egitto. Titto innomen, terma le forma del varo comune coli fare de Cerci, piera li giama che domino sulle sponde del Nillo. Belle come poi attentismo di semir-dall'eradidi penna del possessore di questo monumento la resporte sgli missilati chi o posso, in questa tavola CCCVIIII (quali ormano l'ema r'i altra parte dei vaso, e senzante una di un reprisonencio sulla sistoria naturale dei medesimi.

# TAVOLA CCCIX.

La faccista principale di questo vaso ci ofre un guerriero in un carro avendo a destra lo scudiere o arnigero (f), com'era costume, che conduce i di lui cavalii: è circondulo dalle sue dome o achiace, e preceduto de un fanciallo nodo. Si crede ivi espressa la partenza di Mennoco pre l'assedio di Trois. Suppiamo di qual reputatione godeva questo principe, la cial altivis e

(4) Virgit., Aeneid., tib. 11, vers. 476.

le cui gesta stavano in bilancia con quelle de Greci, e ritardarono per qualche momento la presa di Troia (4). Molti monumenti ce lo rappresentano in diverse circostanze, fra gli altri il bel vaso greco dove si riconosce il suo combattimento con Achille (2). Pausania descrivendo le pitture di Polianoto nel Lesche, dice che quest'artista avea rappresentato Memnone con una gran barba e ch'avea situato presso di lui per farlo meglio riconoscere, un giovine etione intieramente nudo (3). Questo è soggetto ripetuto nel nostro vaso. Vi si vede Mempone armato in guerra, portando la barba, e preceduto da un giovinetto nudo: circostanza non applicabile che a questo solo avvenimento. Pausania (4) aggiunge che questo principe parti da Susa per l'assedio di Troia, e sottopose al proprio impero tutte le nazioni che trovò nel tragitto che fece, il che sembra indicato ner le figure a niedi che precedono o accompagnano il carro, come per ornare una marcia trionfale. Le due parti del vaso rappresentano il soggetto medesimo, ma dall' una parte le figure non sono arinste, e l'artista ha volnto forse indicare l'arrivo di Memnone a Susa, mentre sull'altro lato ha figurato la aua partenza per l'assedio di Troia. Memnone ha nell'ultimo la testa coperta da una di quelle celate che hanno sopra un'aletta rossa, il che s'incontra soltanto ne' vasi antichi, e che sembrano esser de' primi tempi della Grecia ; egli ha come si narra in Omero un grande scudo che lo enopre dai piedi fino alla testa (5). Il guerriero che l'accompagna a piedi tiene uno scudo rotondo il cui «populo» è dininto in bianco; porta un elmo che gli cunpre intieramente il viso, come ai osserva nelle antichissime pitture (6). Il finimento de cavalli è conforme alle tradizioni conosciute (7), ma il costume delle figure a piedi e specialmente delle donne è singolare, e tale qual si vede soltanto nelle più antiche statue greche o etrusche (8). Questo consiste in un manto rigato di molti colori ed ornato di

<sup>(4)</sup> Homer. Iliad.

<sup>(2)</sup> Millin, Pelntures ont, t. 1, pl. x1x, xx. (3) Phoeid., lib. x, c. xxxII.

<sup>(4)</sup> Ivi.

<sup>(5)</sup> Iliad., c. v.

<sup>(6)</sup> Tishbein, tom tv , pl. xviii.

<sup>(7)</sup> Polt x . 12.

<sup>(8)</sup> Statue del museo cortonese, tav. v, e delle antichità d'Ercolano tom. 111.

pietre presione. La testa delle dome è citat d'un natire cel i lor capelli caciono nalificationne et al loro collo, come à vedono in muiti monumenti (s). Questo van o erranta nel modo stesso di quello che rappresenta il combattimento di Terro col Minostroni in queri (pere gli, a), et qui levi fresse trabinità da Lama iona antichità totanissima; nel ha minore anadogia in quanto ai costume delle persone rel ai caractire di designo col vaso de Anilite pubblica da D'Illianceville, non le lascrizioni anno servite da dritta a sinistra. In una parcia tutta sembra concervere a far riquarda questa nonomante cou en un dei più presiodi tital gennere. Questo vano com la repetitiva interpetrazione supra esposta ai trova mell'opera dei gli, Laborte (S).

#### TAVOLA CCCX.

È opinione dell'erudito Millingen che in questa pittura di un vaso fittile ravvisar si potesse il figlio d'Ulisse in casa di Nestore, la cui avanzata età manifestasi dai capelli canuti e rari che ha nel suo capo il vecchio incurvato su d'un bastone; ma riflette poi che le altre circostanze espresse pella nittura mal si aecordano con quelle deseritte da Omero per ammettere una aimile spiegazione, e gli sembra in sostanza non potervisi riconoscere che una scena generale di ospitalità (4). Tuttavolta può rignardarsi tale enche l'accoglimento di Telemaco presso di Nestore, e le donne ivi aggiunte possono indicare i buoni uffizi che al forestiero facevansi dalle ancelle di casa. Che se qui non è ranpresentata ogni circostanza del sacrifizio e del convito effettuato della famialia di Nestore all'arrivo di Telemaco a Pilo, come racconta Omero, forse ciò avvenne perchè il pittore noo ebbe nel vaso un sufficiente compo da rappresentare quel fatto nel suo pieno aspetto. Forse questa pittura può anche significare secondo il prelodato Millingen un giovine guerriero che parte per la guerra, prendendo congedo dal vecchio suo padre, il quale lo esorta a combattere valorosamente per la patria. Presso un popolo guerriero, egli prosegue, doveva esser caro il moltiplicare le rappresentazioni di eguali scene, edammetterle

- (4) Tishbein , tom. sv , pt. Lx. D'Hancarville , tom. 1.
- (2) Ved. tom. 11, tav. C11, C111.
- (3) Collection des vases grecs du compt. de Lamberg etc., tom. 1, pl. 111
- (4) Millingen, Peintures antiques et inedites de vases grees, pl. Lv.

aotto gli occhi della gioventà; così trovansi spesse volte soggetti di questo genera sopra i vasi dipinti (1).

### TAVOLA CCCXL

Mella parte avveras del vaso il predictato Millingeo vi ravvisa due guerrieri o escalistori vistili di clanude el diginano arranto di die nate pure, co colle tela coperta dalla custata. Bosti trattengensi con una giovine donna che porta un vavo el una taza, gill. Chi per altro vosesa eravinarelo potrebbe ramonitarisi che Elena vedesi in casa del consorte duo opali parregli riconoccere i un di esti le senolisanze d'Ulisse nella persono di Telemano di lui figlia, e seppe quindi ch'ejil era accompganto da Pisistreto il figlio di Netiore, poiche Pisistreto isreso manifesto ili proprio nome e quel dell'amico. E condecimalo Risona i multiconi di Telemano per non aver travata alla corte di Manelso novella alenas del padera l'chès pieta, còtte a lui uni vino ch' era per here un certo farnasco opporto al pissio. In questa pittura si prierbe be danque supporre la donna escre Elena, ed il giovine a sinistra del riganerdante suera Telemaco diamento i fronte come figio primperiori do tur. e, per conseguessa crede sietero del paterno region, metarir Fisiatrato che musea di tal fregio una posta percer di assideria al trovo per esser Pittumo di una fenglia.

### TAVOLA CCCXII.

L'Italiani ravvisa in questa pittura di un vano fittile della raccolta smalloniana un suggita- inini etali lavalo antecedente, uni di deverrire alquato di verzo, e dice in sostanza che vi è rappretentato Telemaco in Sparta in easa di Blemico. Viaggiando il giorane croe per aver mouve di son petre, giunea a l'Dio in compagnia di fisitarios figlio di Norstore, e los sependo Blemico chi rano questi sopiti, nurrò loro vari accolenti della vita d'Ulisse lo che anguntio gradomica l'Endenno. Cece pianpret utili circostanti. Elema accorres al monti di quelli stranieri e volle anore essa raccontare a Telemaco alcuni fitti della vita del figlio di Lacete, na verdendo camper, più addoloro l'elemaco, li presenti.

<sup>(4)</sup> Millingeo cit., pag. 81.

<sup>(2)</sup> Ivi , tov. LVL

una bevanda che lo tenesse almeno per ventiquatti ore tranquillo Ella fa presentore la tazza da una sua cameriera ed estorta quel principe a bevere. Non e facile il dir se l'unmo appogisisto al bastone sia Menelao (f). Telemaco peraitro è vestito tal quale lo descrive Omero (2).

Qui l'eror pilesto tien luogo di Pisistrato che vederamo nell'anteordentri lavola; ma si piecola varietà può concedersi alla fantasia del pittore. Fu trovato questo vaso nei contorni dell'antica Capua,

# TAVOLA CCCXIII.

Nells tar. LXXVII diquate spers is réconsable à possolisió di Pelor. Tell in mos coppas di presence che si tengin or le mano (El, Légirida dei due nomi inicicuit i due sposi assicurano del negicito. In questa CCXXIII trovàs composite cura rappresentano di dimi attatigamento. Il diovine sposs tirm per mono la sun fidamenta, cel e coperto di qual manto che decsi civico, e de sicaramente convenira usarren il gierro dell'immeno (3). La sposs inoltre e velata in testa, come si vecin in altri soggetti di simil titta. Dietro a ini viginicio per conseguenza una promola che accompagna la sposa dil'immeno. I dan ununi apolio cui rano d'allore in mano. Dissua con trece a farreta sono le ristà che secondo il Panofila, che il primo ha pubblicata questa pitture, pressidence a decenti della caracta della consecue della consecue della consecue di della consecue dei opposita della consecue della consecue di consecue di consecue di consecue della consecue di conse

<sup>(</sup>t) Italiuski, Pitture di vasi antichi posseduti dal cav. Hamilton, tomo I, tav. XIV.

<sup>(2)</sup> Odis., tlb. xv., vcrs. 61

<sup>(8)</sup> Ved. la tay, LXXVII.

<sup>(4)</sup> Plut. Amat. X, ap. Panofka, Recherches sur les veritables noms des vases grecs ec., pag. 39, not. t.

<sup>(5)</sup> L. cit. tav. vitt , not. 4.

PROBIN. TOW. 14

#### TAVOLA CCCXIV.

La pitture che qui ouservismo non differitere quesa siente da quetta releverienmo sel accomo traga della tra- naterederate, e che giudicammo l'inserve di due apoi. La colonna che in più toughi dicenno reserve un simbolo d'una divisità o d'un terripo qualtunque (1), poi alginder qui a santità del nodo coningale. Quel che pai significia la donna che la un ramone-cho im mano dove sta aderente una figlia di vite, non superdi delle con sicurezza, a le li patest son le accette de chi brama istraciri. Questo vaso incelho di vernice nera bellissima, con figura recoire, casic cent la. Galleria di Firzera.

### TAVOLA CCCXV.

» Mira qui o erudito lettore, cost l'interpetre (2), uno di quei vasi di creta dipinta destinato ad uso funebre dalla pietà degli antichi. Da una porte vi è una stele sepolerale con la seguente epigrafe in versi greci:

NOTOS MEN MAAAXIIN TE KAI AZOOMEAON BOAYPIZON KOAHO A'OMBOAAN AAIOY YION EXO,

E chimque della girven metrica si conore, vede subito rhe al primo verso nunchi un piede. Però il ch. sig. cv. D. Francesco Garelli segretario perpetun dell'acradiento N. recolumente, allo sui collettone già appartenne, coll'autorità di Enstatrio lo renerbi dell'amente, ed in una partirolar dissertazione dichianenne il conoccto no la proficioli della mua peregiria residiano. Secondo il di hi avvisio fia shaglia del pittore l'aver situato il punto discritico dopo il », ed il disti ocerendo la va revisioni cost.

> Νωτώ μεν μελάχεν τι και ασγοδελου πολυμυξου Κολπω δ' Οιδιποδαν Λαϊου ύτου τγω

e ne traducono il senso così

Sul ilorsu ho dell'asfodelo le foglie

Ed in sen di Loio le mortali spoglie,

Ben si vede che qui si fa parlare lo stesso monumento, come si osserva

- (t) Ved. tom. 1, p. 52, e Monum. etr. ser. v, 69.
- (2) Quaranta, Real museo Borbonico, vol. 1x, tav. xxvIII, fos. 34.

in altro vaso di quel nusco (t). Il dire che aves sopra di se la malva e l'anfodelo, pianta che produce nelle radici molti beraccoli, atti a cisto, è indizio della vita sobria degli antichi viritoni mortali, che di tali sempliciasime vivande, cioc delle foglic della prima, e de'inberi dell'altra cibavanti (2).

Di questa singolar pittura occupossi anche l'eruditissimo inglese Millingen e da lui pare a me, che abbiamo la più esatta versione di quel funebre diatico, leggendovi egli così.

Sul mio dorso è la malva, e l'asfodelo molto bulboso.

Na nel mio seno racchindo Edipo figlio di Lalo.

Il distince cel quale e supposta la tonda indivirsaria qili spettatori, dire quel dotto ingliege, è addetto da Estatzia, e par che fines una forma ustate commencente nelle iscrizioni sepoleruli, voriando soburente il nonc, la patrio el altre directosiano relative al definito. Essistati lo attribuisce a Porfinio, na erroramenante como et reso evidente dei questo momentento, il quale non poi essere ascritto ad un'epoco più autica della guerra sociale ed in comegieraza remulte assere materiore di visit secoli a quel eccleracia (islassica).

L'assoleto e la univa piante menzionate dalla iscrizione, supponersai aver servito di cha gli ununio nell'ante nato del 10 ro, quando esse creversano spontanemente, e si ottenvano senza culture. Si alludo spesso a quelle conce a simboli della primitiva innocenza, e come tali esse eran tenute per canatiriunto delle ramine felicit eta gledavoro l'immortalità negli Bisti, dondi eran serer a Proserpias e variava poste sulle tombe come offerta nollo gradicia si Mani, l'im qui serveri i gli dotto indere archetopo (5.

« Syppiamo de Passania che Edipa chès monumento in Atrar, nua neu ne descrive la forma, come fi di quello d'Epanainonda, dove fin posta una colonna collo sculo ornato d'un dragune. Tal plitura uno si dec credere fatta a espricio dall'artista; imperocche eramo i Greci diligentissimi nella convenina delle forme, cole nel giutto rapporto del diglico col carattere e col-mina delle forme, cole nel giutto rapporto del diglico col carattere e col-

<sup>(1)</sup> Quaranta , itlustrazione d'un vaso italo-greco che si conserva nel Museo Borbonico, pag. 43.

<sup>(2)</sup> Quaranta cit.

<sup>(3)</sup> Mittingen, Ancients unedited manuments principally, af grecian art., inv xxxvt.

l'azione del soggetto rappresentato, e colle usanze nel proprio tempo vigenti Benché l'epoca del vaso sia senza dubbio posteriore non poco a quella d' Edipo, pure si attenne certamente il dipintore alla tradizione generalmente ricevuta per non dare un sepolero spiendido a quel re, delle cui strane avventure ogni parte della Grecia qualche monumento serbava. Uno più semplice ne aveva Laio suo padre in quel luogo appunto dove Edipo l'uccise senza conoscerlo, cioè di un sol mucchio di sassi, e tal'era pure quello del servo che lo accompagnava ». Così l'erudito Quaranta (1). Ma intanto chi legge non ama di arrestarsi qui senza prima aver da chi spiega sodisfacente contezza del circolo che porta in mezzo una croce, e dei due giovani 'ammantati che atanno attorno al sepolero. Ma di ciò torneremo a ragionare in parte spiedando la tavola seguente. Dal parer vario dei precitati archeologi si trae in sostanza che la stele sepolcrale qui dipinta par che indichi piuttosto la generalità dei pietosi uffizi destinati alle tombe dei morti che allo special sepolero di Edipo figlio di Laio qui nominato probabilmente per qualunque altro siasi eroe, o per l'anima stessa del morto col quale fa sepolto il vaso in esame.

### TAVOLA CCCXVI.

lo protesso qui a trascriver quando di questa pittura sersase il ch. Quarnata, gacche l'orus esquita ud vasso, dore cilla perte reposta e I marcedente. O unitto al rovercio di questo monumento, procegne di perioditi, archeviolop, per los ida de trarei dalle fagure del diritto; pictide l'imane e la donna che vi son rapprecentoli, si preparano a for le solite libazioni soli unuo; quegli porta difitti il ramo espistorio, e questa la sorra levela e la rassetta dore solicinos ribioleres i martiaras profinios. Serelo era da spigaraperche rati im vaso nel quale e dipinto di seoplere di Edipo fosse stato: rinciunas in un sepolore che non iver relazione vertura con quel re t-bano, Ramouretamioni però, che in altre simili stovigite comparinee cora il espioredi Trotolo, ora quel d'Aguerramore, si posi erciore che ci in meserso da certe ciaristanismo, per dir cosa, degli autichi. Molti di questi vasi trovati nelle tombe erramo quelli che il definito avvea avutio in dosse mecatisne finance.

<sup>(4)</sup> Real monro Borbonico, fast 35, vol. 1x, tay xxviii

o quando avera dato il nome tra gli cletà, o in premio di qualche bottegluo odi qualche gione. Moll altri dia congonitati chagli minici portavanni risl'atto stesso di chiadere il cadavere nel sepolero. Ora perchè i donatori potessero montrare nella tunulazione che vati tali non erano di que dicitati ad uno pridono, ma bene latti dispinere apsositamente il uvono, gli artisti rappresentazano sidiatte inmbe di croi, erredendo in questa giuiso nou solo di abbelliriti, moi di nobilitaril innorca (1).

Questo è il pensar del Quaranta rispetto all'uso ed al destino de'vasi. De lui per altro non impariamo quel che pensar si debba dei due giovani sunmantati e col bastone in mano, attorno al sepolero, che certamente non sono in atto di libare al defunto Edipo: ne quel disco fregiato d'una croce si lascia intendere circa l'oggetto per cui si vede dipinto in mezzo ai due ammantati. Credo per altro che non anderebb'errato colni che supponesse esser questi alcuni simboli arcani dei misteri del paganesimo. l'occultazione de quali era loro primerio requisito. E poiche un tal soggetto è piuttosto frequente nelle pitture de' vaai, cost avendo avuta ancor jo l'occasione di trattarne illustrando i vasi di quest'opera, dissi ch'esser potevano due elebi attorno ad una stele sepolerale, in atto di rendere osseguio ai Magi dei loro amici o condiunti (2). E siccome questi atti pietosi facevansi dagl'iniziati ai misteri con segni a simboli del tutto arcani ed occulti, così pop c'è venuto fatto di sapere il significato del disco già indicato, poiche guasi nessuno degli antichi ardisce di parlar di questo ne d'altri simboli intelligibili dipinti nei vasi , perche spettavano agli occulti riti dei loro misteri. Per le ragioni medesinie ho luogo di supporre che i dne personaggi di questa CCCXVI tavola non sien già preparati dirattamente a far libazioni sul tumulo anzi descritto, ma piuttosto, coni io dissi anche altrove (3), siavi un erodulo, ed una sacerdotessa iniziati con indizi emblematici de misteri: la cassetta mistica, la sacra benda si nella cesta, che appesa alla parete (4), il ramo che ha due volubili viticci indicanti le acque o marine o fluviatili (5), e forse quelle dei

<sup>(4)</sup> Quaranta cit.

<sup>(2)</sup> Ved. to spiegazione della tavota CLV, Ioni. II., pag. 70

<sup>(3)</sup> Vedi la spiegazione della tavola CXLII.

<sup>(4)</sup> Ved. tom. 1, tav. XII

<sup>(5)</sup> Ved tom. 11, pag. 6

fiumi infernali, non raramente rainmentati con simbolici segni in questi vasi (1), sono per me indizi manifesti di una mistica ed incognita rappresentanza. Quel nudo giovine si può supporre un neofito, il quale imitar vuole un eroe nella vita che intraprende, e forse qui l'eroe sarà lo stesso Edipo. Porta perció la sua veste soltanto sul braccio in segno del corpo, col quale cuopre l'anima, e nel vestirla d'umana spoglia, com'io dico anche altrove (2), eioè nel vivere, lo prende per suo modello, sperando aver quell'eroe per conduttore della di lui anima alla casa degli Dei (3). Chi poi creder volesse quella donna una Vittoria ed il giovine l'anima di un iniziato che onorato della vittoriosa benda de'misteri attendo d'essere ammesso a goder degli Elisi, troverebbe molti altri soggetti di vasi dipinti che rappresentano questo medesimo psicologico avvenimento (4). Il ch. inglese Millingen ha dato nei suoi monumenti inediti un esemplare delle figure di questo vaso con dotta interpetrazione, e lo stesso ha fatta l'autore anonimo della dottissima Dissertazione esegetica intorno all'origine ed al sistema della sacra architettura presso i Greci.

Or vaglio manifesture una difficulta che ad anmentere quanto dicesi di questi vaza uni si allaccia alla mente. Son concordi vari archeoja inell'appravare che vasi del giorre di questo ai esquinsero ali 'usopi di chiadersi nelsepoire dogli amici o cuagiuni estiniti, e perciò ona tombe di eron e con sificati lapalari representanze; el oli dica il più il ciodera riscosi di creta cuta si dodo lagidare e uero ne mostrara l'annalogia col funchere ullizia al quale sa destamazano. Mo nosa so pi como ammentere che vasi tali esegniti on estad modos con eguitissimo forme e con sificial tient colori regalare si dovessero tra gli sposi il di delle nazza; come dicesi di queri rappresentanti media tavola anteceltore, giscoche tra il cerimonistie di nozza e quello della nariali giorade ma girande assi doven corrervi diferenza. Non ostante peraltro uni rerouderia al amantecelto si almonte una qualche tettimonismaza. di conclusiposaneo serittore mi ci rodgesso. Dobbiamo dunque ammettere una esona

<sup>(1)</sup> Ved. tom. IV. tav. cccv. p. 10.

<sup>(2)</sup> Ved. tom. 1, pag. 35

<sup>(2)</sup> Ved. tom. 1, pag.

<sup>(4)</sup> Ved. Monomenti etruschi o di etrusco nome, ser. v. tav. XLI e LX VIII.

nei sepoleri, giacchè ce il trovismo, ma intanto attendere qualche persuadente prova che i vasi medesimi siensi mutuamente donati tra sposi e spose.

# TAVOLE CCCXVII E CCCXVIII.

Per questo vaso vengono prodigati encomi tili, che lo dichierano per uno de rip luelli che finora di tal genere siano tornati alla luce. Quindi e rhe sa-rebbe inconveniente il defrandario alla cognizione di cil legge la presento opera. Ne io credo che debbasi trascurar di conocere la dottissima ancorche alquanto prolissa illustrazione che ne seriase l'erudilo Quaranta, che lo ri-porto quasi che infineramente.

« Questo vaso rhe vale quando un intério museco, cost service il citalo archeologio, fin trouto nell' antica Leveria Midierane, e fices parte della insigne colleziane di Vivenzio, per cui trovasi persentamente nel R. museco Borbanico. Esso è largo nello becca oner 41, alto ciue pluni, ci altriritante none compersori il respercibo, montrandori di notasa manifattura la più pretta. Ila e figure rouse in rampo nero ed una si lucente vernice da paragonaria a perfettianismo smallo. Ma qual che lo rende il più pregevole fra quanti ne furono dissotterrati fia era, è la singolarità del concertto dipinioci, i sered diel'arte, e la inchiada ci al legispo.

« Voriest congisto nella satua di Barco harbato un albero di alloro, servedosi falto passer de prima una tunica a molte piegle, ed una supparvente adorna dei bei ricsini, e pol fattavi in cina ura manchera o testa del nunue, dalla quale regati un modo d'onde sputtuno littoro in dires di pante del presenta del presen

neuti d'unue, agitate da secre furrare interno alla finta atatua di Bacco, tutte da rene della stessa tunica e della nobride. Una di esse va scuotendo due tede fissamegigianti, ed ma'attra una face ed un tirno. La terza percuote il tambatrino, e de appellata MANTZ nella sicrizione aggiuntavi. Questa è la parte più nobile e sai al diritta del vaso che à fata tav. CCCXVIII

« Nella tax, seguente COCXVIII, che and dirai il rovescio del vaso nuclession comparioro una sucuentrici di doppio flustio, in alci digiolate rea altre vaghe forminio, di cui la prima dette agatta, nelle lettere che le stamo di sopeo, tione relia destre mono la ferrita, e mella monoro una fore; la seconde appellata NOPELA nel coratteri posti in una le sua testa la la nebridic, eva pure suconosi il timolurinio; la terza infine cibre ta tunica è involvia la rapio unuto, sicche col uno sinistro benecio tutto ricoperto al par dell'attre appositato al fluoro, popera così simparesici pui sissemene la ferrala «

. Ora il vedere qui un albero ed una testa o maschera uniti insieme per imitare la statua di Bacco, veder questo in aperta campagna, vedere offerte di vino fatte da sole donne sopra una tavola, dove stan vari pomi, tutto persuade che siavi figurata una libazione dopo la vendemmia fatta da quattro donne travestite da Baccanti a Bacco Brisco, ossia al nume dell'uve preunite, ad imitazione del culto segreto che gli si prestava in Lesbo. Il tronco d'un albero fu pertanto considerato come la prima statua con che i campagnoli adoraron Bacco, e che in Lesbo appunto alcuni marinari di Metimna pescarono un tropro di olivo che terminavasi in una testa di Barco, detto perciò Fallene, e adorata santamente per comando d'un oracolo (1): tronco simile a quello, che intagliatavi la testa di Bacco, veggiamo qui fitto nell'albero. Era pur Bacco Brisen il nume che portava i frutti alla dolcezza della maturità, il nume della vegetazione, Brisee in oltre cran chiamate certe ninfe protettrici de'campi mentre Brisca per testimonianza d'un commentatore di Persio importava lo stesso che dolce (2) e Briac dicevansi le uve permute (5), ed Omero perció chiama il vino dolce come il miele (4), il perche il Bacco Brisco veniva ad esser quasi lo stesso del Bacco Dendrite (5).

<sup>(1)</sup> Pausan., Phocid., 19, 2.

<sup>(2)</sup> Comm. ad Pers., sat. 1, 76.

<sup>(3)</sup> Columella , XII , 39. Ved. Koeter ad Heractid. Pontic., p. 51.

<sup>(4)</sup> Homer., Itiad. X , vers. 404.

<sup>(5)</sup> Pausan. Phoeid. XXXI, 2.

cui erano consecrate le Oscoforie, e Palloforie (1). Ne di poco momento riu-cierà l'Imparza de Columulato he qi Italiani era qui efessi che la voce di Brisco a significare te prenute uve adoperavon. Senza che nel famigrato sensatu-consulto intron ai Baccassili d'Italia veran comuni con quelli dell'akti minore: oltre alla parte che potettero acche produtri le colonie della Grecia transmarina venute fra noi. Nulla diremo delle tre donne chianne MANIXA XOPETA con MANIA i che la Furificanda, la Sallatirec, e la Festiva, potche si vede chiaro in questi vivi aggiunti la descrizione del furore, del labo e della Brita, di quelle cose in somma che formavano l'essenza di queste barchiche crinonis (2) ».

« Cade ora l'esame aul nome di AIANII dato a quella da cui si compiono le parti principali di questa scena. Esiodo nomina una Dione figlia dell'Oceano e di Teti, e conseguentemente sorella d'Acheloo, Così è chiamata anche da Apollodoro e da Igino una delle Nereidi, una delle ninfe Dodonec, ossia una lade. Ed Omero che di Dodona ebbe contezza appella Dione moglic di Giove. I Greei mitologi tennero questa Dione come una Titanide. È per altro notabile che ravvisaron costoro in questo personaggio un principio umido, e perciò trovar debbesi la etimologia di questa parola in diano bagnare d'onde uscirono dieros e Dios nello stesso segno di umido, altro non importando anche Dis Giove, se non pluvio. Perciocché le tempeste furon la causa del religioso timore; onde la medesima significazione ebbe il Deus de Latini, da devo bagnare; c Dea i Tirreni chiamarono anche Rea quasi avessero detto, un principio fluido (3). Dunque Dione qui è la meseitrice, quella sacra ministra che per la libazione tramuta il vino di un vaso in un altro, una vera ninfa Brisea (4). E si che l'orgaismo e la letizia e la danza e soprattutto la libazione maravigliosamente si addicono a Bacco Brisco, dovendo il culto assomigliarsi al nume che di gioia e d'abbondanza era l'apportatore. E lo stesso sacro entusiasmo di queste donne (5), simbolo dell'impeto non possibile n

<sup>(1)</sup> Pausan. Achaie., XXI, 2.

<sup>(2)</sup> Plutare., De Cupid. Divit., pag. 527.

<sup>(3)</sup> V. Esich. 1, pag. 217, ed Atberti, Lennep. Etimol. Ling. Gr. p. 231.

<sup>(4)</sup> V. Etimot. magn. in v. Bporters. Esich. 1, p. 768 ed Albert

<sup>(5)</sup> Ved. lo Scotiaste d'Eoripide Hec. 918; Esich., I. cit.

IRONIS. TON. 17.

resistersi, con cho si manifestano le produzioni della natura era ancor esso conveniente a Bacco Brisco, tal che col verbo bryazein veniva espresso ».

- « Ora spiegheremo alcunché spettante a Bacco qui figuralo. L'edera è pianta a lui cara, perchè colla sua freschezza temperavasi l'ardore del vino l'albero s'ò d'alloro si riferisce alla ghirlanda ch'ei portava come si vede ne' vasi greci dipinti. Il modio o calato che si vede sulla sun testa (1) gli appartiene, come a nume ctonio terrestre (2) e Plutodote, ossia dotor di ricchezze 3). Anche Scrapide per questa ragione non differiva da Bacco, ed al suo capo eziandio s'imponeva il modio per indicare ch'egli alimentava i mortoli con i frutti della terra (4). Le punie che vi si vedono rammentano certe ciambelle formate a guisa di piramidi, che stavano come oggetti segreti nelle ciste mistiche, e si credono simboli non equivoci delle Falloforie (5). Dopo il sacrifizio usava che gli astanti nel partirsene portavano a casa una porzioncella di quello ciambelle che credevano efficaci a liberare dall' epilessia, dalla grandino, e da somiglianti molanni (6). E chi si rammenta dei vari altri oggetti sferici che si custodivano entro le ciste (7) mistiche ben potrà ravvisarne taluni sul desco avanti n quel simulacro di Bacco, e inclusive ravviserà gli specchi delle ciste mistiche in quei duc dischi che fiancheggiano la testa del nume ».
- « Parlando ora della soprarvente del dio vi si ravvisano sul pelto certi raggi, che riconalene casser ettal Bacco Aorton totto la ligura del sole, al dir di Macrobio. Questa sopravvento aervira in certo modo a consacrare il simularco, e soleva esser di poppora, cui l'oro intessuto o ristano di mone di crisoposto o ristoneme, del una consacrazione può forte ravvisaria effet tenie attaccato a più del constro bocchieo, le quali, come option so, tantas parte vi elibro nelle sarre certomica degli antichi e

- 6

- (4) Plulare., De eupidit. Divit., pag. 124 ed. Wittemb.
- (2) Y. Arlewidor. Oneiroerit. 11, 44. Hemstereh. ad Lucian., tom. 1, part. 1, pag. 378.
  - (3) V. Schol. Aristoph. in Ran., vers. 498. Cie. De nat. Deor. 11, 26.
  - (4) Rufio., Hist. ecclesiust. 11, 23.
  - (5) V. l'Antologie letine vi , 64.
  - (6) Simplie. Comment. ad Epietet., c. xxxvIII., p. 219 ed. Schertigh.
- (7) Monum. etc. o d'Etrnseo nome, ser. 11, pag. 49, 57, ser. 111, p. 274, ser. Y, p. 68, 114.

« La vaga fascia che girando verso il piede di guesto vaso forma per così dire lo strato dove stanno tutte le figure, componesi di varia lince intrecciate, come appunto comparisce il faberinto di Creta nelle monete di Gnosso (1). Or ehi ha imparato da Erodoto (2), che il laberinto era simbolo della trusmigrazione delle anime che in tremil'anni compivasi; chi ricorda che per questa racione nel laberinto contavansi tremila stanze, metà sotterra e metà sopra, non potrà dubitare che una significazione non si possa ben anche a questo fregio attribuire. E questa vuolsi derivara dalla potenza ehe Bacco esercitava nella vita futura. Sostenne Giuliano che Baeco avessa ricevuta da Giove la creazione individuale (3), da cui egli stesso cra uscito, e quella comunicata a tutte le cose visibili, come gran demiurgo (4). A lui furon date due grandi tazze o crateri, una della dimenticanza che facendo obliare alle anime la toro origine le spingeva a scendere nei corpi (5), un'altra della sapienza alla quale appressandosi le anime si ricordavano del cielo, e cercavano di tornarvi. Le anime poiché accostavansi al primo vaso, scendevano in terra per una particolar aimpatia che aveano coi corpi (6). Ma dopo aver dimorato in essi ron:pevansi que' legami che le tenevano avvinte, ed erano consegnate all'invisibile Plutone (7), e quivi appressandosi al eratere della sapienza rammentavansi di nuovo del ciclo (8). A tal uopo stava un'urna nel segna dell'Aquario detta calpis (9), dove il supremo giudice dei trapassati agitava le sorti che doveano decidere il finale ritorno delle anime alle sfere per le porte dei numi. Se non che prima che le anime tornar potessero in cielo abbisognavano di purificorsi (10) peregrinando per anni tremila come pretesero i Pittagoriei o almeno per un triplice giro, giusta il fraseggiare di Pindaro ».

« Or poiché Bacco etl i suoi misteri servivono di purificazione alle anime

- (1) Combe . Mus. Hunter., tab. 48 . n. 17. (2) 11, 423.
- (3) Orat. v , pag. 479 , ed. Sponb.
- (4) Macrob. Somn. Scip. 1, cap. 12.
- (5) Plotin. Ennead. 1v , 9.
- (6) Plat. in Cratil., p. 70.
- (7) Plotin. IV , 94.
- (8) Igin. Poet. Astronom. 111, 28, p. 580 cd. Stao.
- (9) Macrob, in Somn, Scipionis, 1, 12,
- (10) Monum. etr., scr. tt, p. 351, 353.

e loro preparavano facile il ritorno alle sedi beate, chi non vede quanto acconciamente in un vaso bacchico come Il nostro siasi disegneto il laberinto a significanza di quella peregrinazione su cui il nume tanto impero aveva (4)? » Quanto ho qui trascritto è poco meno di quanto dottamente scrisse Il Quaranta per illostrare il significato della pittura ch'è in questo vaso. Il suo scritto manca in vero di quella brevità che si deve usare in simili trattati , ma io volti riferire la di lui opinione, onde vedesi che poco o niente differisce da quanto anch' io scrissi pon sono molti anni relativamente al soggetti dipinti in questi vasi (2), e parmi vedere che non pochi di essi tendano a rammentare qual esito aver dovesse, a tenore del gentijesimo, l'anima che parte dat corpo dal momento che cessiamo di vivere : e credo che tai soggetti vi ai effigiassero, perchè i vasi de'morti cha per lusso esser dovevan dipinti avessero in quelle pitture de soggetti analoghi all'oggetto per coi eran fatti, vale a dire per accompagnare i defunti alla tomba, e seco loro esser sepolti. Rasporto a questa pittura ch'esaminiamo avrei detto di più che i dne vasi posti sul desco davanti al simulacro possono alludere al due vasi siderei pe'quali transitano, come dicemmo, le anime nel passaggio loro dal cielo alla terra. Ma poichè per principal requisito di questo monumento fu in principio encomiata la perfezione colla goale è dipinto, così riferirò alcunche di quanto ne dice il prelodato archeologo sig. Quaranta.

<sup>(1)</sup> Quaranta cit.

<sup>(2)</sup> Monum. etruschi o d'etrusco nome, ser. v.

his loro lojerias il secro furor? De quali pregi tatti sinuo condotti o crederre che non copia ma originale sia questia pittura e di insigno imentro. Qual mano ifaltiti avrebbe pattoti insilarre quelli insoleri locchi che vedinno il nquesio vaso dipinto, quella tenerezza di movenze, e quel'colpi che diresti spreszzali o quasi gettati a cono, i quali finno conoscere a un tempo l'intermino del pittore, ed una maravigliosa somiglinaza nel naturale, non possibile a troversi nelle cossi di presi di presenta di pre

#### TAVOLA CCCXIX.

Osunque io uni volga a ricercare il alginificato delle pilutre dei vasi fittili, rare son quelle che non presention quelle simbole unitario o mistito delli morte, di che pare che crassi convengato gli eruntili i più accreditati del nostro tempo. Del vaso le cui pitture qui si i trovan divise i nun travole si accreta, che rapporto allo sille ed all'intercase archeologico pochi altri vasi lam prodotti gli stavi di Etruris simili a questo. Velutolo il cultissimo sig. Dare di Lavyessi di tanta importanza, fecesi un pregio di occuprarene con accompanario di une dotta interpetrazione, dalla quale traggo [2] quanto sono per riferire.

Un venerabil personagión saiso su nobil trono con sectito reglei in mano sta in ató di liber en d'un rego a quale viene sitecció il fonce da un ususo in costume di cramallo o servente dell'altare. Del due sugestif non saprebasi indevinare il significato se una pulessasero le due appostesi iterizioni in greco idiona travraso Entino, e xerezio. Creso. Le avventure del principe della bida, la sua prosperità, e la sua cadulta tornano sobile in mente. Si riconocce tuttavia nagalifica incultavia sulla prise ve Ciro l'area contamato ad esservi arso dal fonco. Gia principia il supplitio, e l'escuture delle sentenza ha posta mano all'opoco redelle.

No il cultissimo interpetre prendo ad esame l'esecuzione e non la trova conforme ai dettami delle tradizioni conservateci dagli storici. Questo re, dic'egli, in pomposo costume ed in tutto lo splendore della possanza, assiso

(1) Quaranta eit.

(2) Luynes, Cresus vase du cabinet de M. Durand, Monum ined dell'Institut di corrispondenza archeol., tav. Liv., an. 1833.

intropidamente su del suo trono, e facendo tranquillamente una libazione sua punto di morte, è rgli mai lo stesso Creso che invocava dolorosamente il nome del legislatore ateniese implorando nel tempo stesso il soccorso d'Apollo, che liberasselo delle fiamme? I suoi abiti son quei d'un re di Lidia? o piuttosto quei che i Greci nel dipinger vasi ponevano ai grandi Dei, come Giove e Nettuno (1)? Cos ha d'asiatico il servo che dà fuoco alla pira? il di lui nome e come il suo vestiorio tutto alla greca (2). Dov'e Ciro? I Persiani che assister dovenno al supplizio del soggiogato Creso? Ma il dotto interpetre lungi dall'addebitare il pittore d'incongraenza nel rappresentare un fatto storico del tutto asiatico con greche maniere, procura d'indagare il motivo di tale aberrazione. Per siffatte ricerche esti usa il metodo sia praticato con plauso dal cultissimo Panofka di separar dal vero storico tutto quello che vi abbiano potuto in seguito aggiungere di favoloso, e ciò distinguendo l'impossibile dal verosimile, poiché pensa che la favola nasca nel seno della storia. Un fatto relativo a Creso e ben verificato da storiche memorie porta ch'egli possessore del più ricco paese dell'Asia vide il suo regno invaso da Ciro, e dopo notabili combattimenti perdette la corena colla sua libertà e restò prigioniero ma rispettato dai vincitori. Questa è la parrazione degli storiei , spogliata affatto dal maraviglioso e contradittorio. Ma il mito religioso è ben differente, Creso è riguardato come un saggio al pari di Solone (5); arricchito dall'oro del Pactolo orna dei suoi magnifici doni il tempio di Apollo (4); le sue figlie son guarite da Esculapio. Dopo d'essere stato più volte avvertito del pericolo che lo minaceiava, il re Lidio trova nel tempio d'Apollo un asilo dove le sue catene per tre volte sono spezzate (5). Apollo ancor lo libera una quarta volta dalle sue catene in mezzo ad una fiéra tempesta, estinguendo con una improvvisa pioggia le fiamme della sua pira (6). Dai soprannaturali prodigi corrati nei personaggi dedicati ad Apollo secondo il parlar della favola, l'autore

<sup>(</sup>i) Ved. tom. I, tays, LXXI e LXXIV. (2) Mon. etr., ser. v. tav. xv.

<sup>(3)</sup> Plat. Epist. 2.

<sup>(4)</sup> Strab. I. XIII, p. 626. Rerodot. lib. I c. 50 et 51.

<sup>(5)</sup> Excerpt. Illst. Persic. Clesiae , 4.

<sup>(6)</sup> Diodor. Sicul. excerpt., lib. v1, de virt. et vil. pag. 853 editio Wes seting.

production en trac arginmento che auché il re di Lisia dervolto d'una maniera as pubblicia al culoi d'Apolto, abbia devotro partecipare dei princigli di coherciche erano consacrati, e come loro essere investito d'una specie di accerdario del munez. Creso dificti in questa pitture à vestito secundo il costume delle divinità genere, ha i capelli riprice i la crosso ai diforco coma Apolio, il ano trono e la patera che ha in mano rappresentano gli satri. In cinsa al son soctito di li dere che ha nona crissatmon che i galia e radiado la armibianza del sole. Assicurato della protezione divina vole senza timore le famme immatarari sotto i suoi riedi.

Sicchè a tenore della intenzione del pittore Creso è qui rappresentato come un sacerdote d'Apollo dio celeste e tellurico, Ora l'autore stadiata l'immagine di Creso ne ricerca il senso funebre. La calma del personaggio principale, ii di lui carattera è ssero, non impedisca ch'egli non sia aituato sopra una pira, e vicino a divenire la preda dell'ineendio che si prepara. Cerca dunque l'egregio interpetra nella religione Lidia, e nelle tradizioni relative a Creso, ae qualche cosa di più che la protezione d'Apollo da motivo alla di lui apparente sicurezza. Trova egli pertanto che l'Asia minore, in generale, e la Lidia in particolare, sono le sorgenti d'una religione tellurica, fondata sui fenomeni naturali. La disposizione ignea del terreni, la fecondità loro in molte parti, e le ricche miniere d'oro nelle vicinanze di Sardi mostrano il perchè le rive del Paetolo, e le pendici d'intorno al Tmolo han dei nomi infernali e furou la cuna delle favole relative a Plutone, Cerere, Proserpina. Plutone era chiamato ii ricco, ii savio, l'eloquente; questo nume era detto dai Latini Dis come un dio ricco per eccellenza, il carattera di ricchezza, d'eloquenza, e di bontà è ugnalmente l'attributo religioso ed in un favoloso di Creso. Come re della Lidia egli deve esercitare in questa qualità una parte delle funzioni di Pintone. Per questa ragione lo vediamo in mezzo alle fiamme come nel auo proprio elemento, col fiore d'oro, ch'è il erisantemo in cima al suo scettro, per allusione alla dignità di sacerdote d'Apollo, al suo proprio nome ed alla sua riechezza.

Al proposito poi di questo sacro sore attaucente lo seritlor prelodato ricorda che tra le seste de Sardi attestate dalle medaglic si trovano in primo rango i giuochi di Proserpina chiamati KOPALA I) e quei che portavano il

<sup>(1)</sup> Eckhet, Doctr. num. vet. pars f. l. 111, p. 117.

nome di APPLANDIA (I). Ricordo inoltre che su d'un'altre moneta di Sordi, Solonia é contra del tilio di Griopona (B) e tel quetto nome fajito dell'ora adulazione dri Greci, come dice l'Erkhel (B), potrebbe significare soche figlia di Greso. Per ora danque sia batisnite il poter convirsire, che la fircha di Greca considerata stoli il rapporto teologico de compitamente rappresentata dell'eritata che ha riunito nel re drila Lidia i suoi tre principial caratteri d'amon, di amerdiose d'Applic, de'ilimangine di Plutone (B.

### TAVOLA CCCXX.

Nella parte avversa di questo vaso veggonsi dipinti Tesco e Piritoo che rapiscono Antione, e fuggono a gran passi. Le positure dei tre indicati personaggi son vigorose, e il disegno loro è segnato con una scrupolosa destrezza. Sopra le tre figure sono scritti i lor nomi ΘΕ1ΕΑΣ, ANTIOΠΕ, ΠΕΡΙ#ΟΣ. Non v'è nulla di difficile nella spicazzione di questa parte del vaso. Tesco secondo Bione, dice l'illustratore di questa pittura, discese alla spiaggia dell'Asia minore, abitata dalle Amazzoni, Antiope l'aecolse con piacere, ed inviogli dri soliti doni d'aspitalità. Il figlio d'Egeo d'altronde invitò la giovine guerriera a salir sulla sua nave, ma entrati appena, spirgò le vele per tornare nell'Attica (5). Pindaro associa Piritoo a questa spedizione (6). Come poi si legasse questo avvenimento con quel di Cerso nel modo che ambedue son dipinti nel vaso stesso è da cercarsi. Le avventure di Teseo e d'Antiopei sono abbastanza conosciute, ma non è stata bastantemente osservata la manicra, colla quale questa rroina è sprsso rappresentata su tali composizioni attiche. Quasi sempre si vede colla faccia voltata indietro, come se i Greci avessero voluto esprimere il nome Antiope colla più semplice immagine. Se poi si torna all'insieme di tutto il dipinto si troverà che la giovinetta è ra-

<sup>(1)</sup> Mionnet, Descript, des medail, greeq. t. iv., p. 130, n. 741, p. 437 n. 786. Eckhet eit, tom. iv., p. 438.

<sup>(2)</sup> Mionnet cit., ton. 1v. not. 804.

<sup>(3)</sup> Doctr. cit., para 11, t. vii, pag. 420.

<sup>(4)</sup> Luyues cit., pag. 237-25t , ap. 1833, Annati , tom. v.

<sup>(5)</sup> Bion, ap. Ptutrorch., in vit. Thes. ed Henrie. Stephan. p. 22.

<sup>(6)</sup> Pin. ap. Pausap. , I. I. c. 2

pita da due eroi attori famosi in una acena infernale, ove tentarono di rapir Proserpina, e restarono entrambi prigionieri dopo aver fallita la loro colpevole impresa (1). I vasi funebri rappresentano troppi soggetti di femminili rapimenti per non dubitare del senso attaccato a quel soggetto anche secondo la testimonianza degli antichi (2), e non si possono ammettere che per simboli eufemici della morte. Cost in questo bel vaso l'artista ha rappresentato sotto una forma la più dignitosa la morte d'una giovine figlia, nominata probabilmente Antiope e trasportata dalla terra sua patria nel soggiorno di Plutone, rappresentato da Creso. Gli entichi difatti ritenuti da un religioso terrore hanno spesso espresse delle immagini oscure incerte e piene di reticenze sull'inferno e su i mani. Omero e Virgilio non fan penetrare i loro eroi che fino a certe regioni dell' Erebo; una parte di quell'oscura magione resta inaccessibile, guardata dai mostri spaventevoli e sconoscinta dagli nomini (3), Leggevasi a Delo su d'alcune antichissime tavole, qual monumento prezioso della religione sotterranea dei Greci, una descrizione dell'inferno vaga e misteriosa, come lo stato delle anime dopo la morte (4). All'incontro le forme dell'abbellimento applicate a queste idee si ritrovano costantemente o nella pocsia, o nelle arti come se gli antichi avesser voluto con immagini graziose e favorevoli allontanare il pensiero di una perdita irrimediabile, e pacificare con quelche consolazione i dolori dei parenti e degli amici,

Per nilimo riflette il ch. illintratore di questo singoler monumento, che i due soggetti dipoliri pera inela interio dell'Asio-minore motraso che la ma-morsa della migrazione Lidia in Etruria vi avea lazciate delle tracce molto profosote, e giudica questo nontunento come una delle nunnerone testimo-minaze dell'arte, in quale conforma una tredizione attestata de areudiziami entrata de areudiziami critici, e ralla quale anove scoperte posson portar delle nuove ed inattrase (5) moltie, circa questo punto di sistori etrusce.

A me sembra che pinttosto questo monumento porti colle sue pitture una conferma delle dottrice animastiche quasi universalmente comprese nelle

<sup>(1)</sup> Pausan., t. 1, c. 17.

<sup>(9)</sup> Homer., Odyss, Ilb. v, v. 120, et Schot. conf. Eustath. ad cumd.

<sup>(3)</sup> Homer. elt., lib. x1, verso 623. Virgit. Acneid. lib. vt, v. 573.

<sup>(4)</sup> Pseudo-Plat. Axiocus, tom. III, p. 374.

<sup>(8)</sup> Luynes eit.

<sup>190818. 70</sup>H. FF

pitture de' vasi dipinti, come dal ch, interpetre si giudica del presente. Che se negli antecedenti due vasi scorgemmo quasi evidentemente dei soggetti di matrimoni, noi per questo non ne applicheremo con minor persuasiva l'allusione alla dottrina delle anime, essendo chiaro che l'unione dell'uomo colla donna rammenti la discesa dell'anima nel corpo mortale, da eni deve in fine separarsi. Egli è di sentimento altrest che l'artista n'abbia figurata sotto la forma la più perfetta, la morte di una giovine donna nominata probabilmente Antione, e trasportata dalla terra natia, nel soggiorno di Plutone rappresentato da Creso (1). Ma io non so poi si di leggieri persuadermi che il vaso fosse eseguito per la nominata giovine, giarchè la manifattura d'una tale stoviglia esige maggior tempo di quel che corre tra'l momento della morte, e quel della sepoltura di chi l'ebbe seco nella tomba. Questi vasi a parer mio compravansi dopo la morte specialmente di chi era iniziato, e perciò in generale si dipingevano tutti o quasi tutti con soggetti più o men patentemente relativi all'oggetto funebre al quale eran destinati. Neppure saprei ammettere che il soggetto asiatico qui dipinto sia una conferma della venuta dei Lidi in Etruria, perche il pittore che la immagino avrebbe dovuto esser un Etrusco, e per conseguenza avrebbe scritto in Etrusco, e con etrusche maniere trattata quella favola, che peraltro vedemmo grecizzante in ogni sua parte, sieché mi sembra che il puro caso facrase deporre nel sepolero d'un Etrusco una pittura di soggetto asiatico, la quale per certo fu eseguita come le altre da qualche artefice greco,

# TAVOLE CCCXXI E CCCXXII.

Tra i soggetti i più frequentati nelle pitture dei vasi debbonsi amoverare le presenti che in riporto alle tavole CCCXXII e CCCXXII traendone la co-pia dall'erudio libro initiolisto Distortazione esegetica inbrano all'origine e dal sistema della sacra architettura presso i Greci, ove l'autore cost ragiono di queste due pitture. Nella parte men nobble di questo vaso, lax. CCCXXII e una colonna con una tazza, e nell'altro aspetto più elegante tav. CCCXXII un tempitto, in cui si vecle la figura di un guerriero nuolo sostenente cuili derira la sua belli couzza natie gionocchia, e culla sisiatra la piece ornata

(4) Luynes cit., Annali dell' istit, arch., tom. v. p. 250.

di benda, appoggiaodo il gomito allo scudo, mentre l'elmo pende sospeso dalla soffitta. Che sia l'immagine d'un defunto non permettono di dubitarne le donne presso il tempietto, una delle quali colla destra reca un ramo d'ellera e colla sinistra la sacra focaccia, l'altra un ramo d'alloro da eul pende la vitta, e culla destra tien alto lu speechio, intesa a contemplare la fragilità della vita. Le stesse donne si vedono nell'opposta parte del vaso tav. CCCXXI presso la colonna sepolerale, recando ognuna un grappolo d'uva, e delle quali quella a sinistra ostenta lo specchio, l'altra il ventaglio, forse per indicare che inturno alla tomba doveasi accender del fuoco per la perfezione del rito. Due vitte corogano la colonna, ed altra vitta vi sta sospesa da canto: indizi tutti dei renduti onori al defunto. L'anzidetto tempio dipinto tav. CCCXXII ha il suo frontespizio: segno chiaro ch' era coperto da un tetto a que ale, e ben vi appaiono due colonne ioniche, e più indentro i pilastri del nuro della cella; e ciò val quanto dire che se non perfettamente della stessa formo, era però similissimo al tempio in antis. Altre simili pitture con tempietti adornano vari bellissimi vasi già esposti da dotti archeologi, e si può da alcuni rilevare che pur la forma del prostilo siasi nelle tombe adoprata.

Che se mai dir si volcase questi tempi non esser mortuari, torna bene al proposito il bri luogo di Pansania, quando parla della tomba di Sicione: quella bella parte del Pelopouneso, che non impropriamente si direbbe delle belle arti la culla, « Sulla strada di Corinto a Sicione è la tomba di Lico da Messene, chinnque egli sia (giacche non è a me noto alcun Messenio di questo nome onorato nel pentatlo o che avesse ne giuochi olimpici riportata la palma). Questa tomba è una bica di terro: quasi tulti a questo modo seppelliacono i lor defunti i Sicioni. Messo il cadavere entro terra vi fanno un basamento di pietra sul quale ergon colonne, e sopra queste un timpano quasi come i frontespizi de'templi. Non altro v'incidono che il nome del morto, tacciono quello del padre e vi appongono la formula imperativa : sii felice (4) ». Altri monumenti, oltre i vasi dipinti, ci additano il progredimento dell'arte, cine che il ceppo delle tombe fu convertito in colonna, e quando poi s'introdussero più solenni riti, non convenendo che stessero a disaggo i devoti del defonto se ne amplió il recinto, e si covrì con un tetto e vi si fecc il vestibolo (2).

<sup>(1)</sup> Pansan., L II, cap. 7.

<sup>(2)</sup> Dissert, intorno l'origine della sacra architettura, tav. IV., pag. 64-67.

## TAVOLA CCCXXIII.

lo riporto qui un'attra pittura del genere delle autocodenti ultime esaminte, e pre quota serva la lituatzine di quelle, gioche in sostana la cumpositione e la sissaa. Il modo giovane colla veste sul braccio, la dona con offerte in anno, in fine la colonara, o piuttosi di piopo a tenore del pio antico rito: ecco una compositione frequentialisma nel vasi dipini, e in un tempo assi dificile a spiegare il senso delle particolarità che in se consistenlore productione della consistenza di productione con moti altri in ne giudio (1), biospas hen dire rete motti di quenti sai diginiti sono facetti. Occsto pittura si vede ripettuta nel tou. Il dei vasi llamiltoniani pubblicati dal Ul'llascrati (e).

#### TAVOLA CCCXXIV.

Se v'e pittura che sa mostri avversa al estation che hanno i vasi dipinti d'esser chiani si resporti coi notri 2, erot o v'è questa, o vei a vede Ventere seduta in cocchio a cui stanno scherzosamente attaccati due amoriai. In tuti altra maniera il soggietto qui capresso fu inteno dal primo nos illustra-tore (S), che prese il due amoriai nel deve di vitori, si che fu giustamente ripreso dall'eruditissimo Zamoni, il quale vedate alcune are in questo di-pinto, giuticio esservi la Dev Nemere de sceedoses invocata da accetta propinia i scritiai de' unui devoit. Ed in vero il Zamoni revelette assicurato quel tuna dall'escupio di varie mediglie della famiglia Giulia, in cui per allusione a Venere, dalla quale pretendera discurdere, cost la De a l'appressation e Venere, dalla quale pretendera discurdere, cost la De a l'appressation (a) di Venere, donottore do che soni un di Venere, della quale pretendera le opinioni degli andicti sono ra l'amore, dalla qui venere, della quale pretendera le opinioni degli andicti sono ra l'amore, dalla quale pretendera le opinioni degli andicti sono ra l'amore, dalla quale que le opinioni degli andicti sono ra l'amore, dalla quale pretendera le opinioni degli andicti sono ra l'amore, cost che della considera della contra della considera della contra della cont

- (1) Ved. le tavv. XX, XXXII, XLIII, Litt, del tom. 1, di quest'opera.
- (2) Antiquités etr. grecq. et rom. tirées du cabinet da M. Hamilton , tom. 11 , pt. 96.
- (3) Fontana, Pitture di Vasi antichi posseduti dai cav. Hamilton, tom. 1v , iav. v, pag. 6.
- (4) V. Havercamp, ap. Zannont, filmstraz, di dne urne etr. e di aleuni vasi Hamiltoniani , pag. 95.

riconoscendone chi uno, chi due, chi tre, chi più, e cita per le tre prime sentenze l'erudizione degli accademici Ercolanesi (1). Per l'ultima rammenta quel luogo di Stazio nella selva seconda del libro I, dove un amorino sorto dalla turba dei fratelli, mentre dice a Venere di aver ferito il cuore di Stella per Violantilla, chiama la madre (2). In fine conchiude il Zannoni che questa pittura sia uno di quei tanti capricci frequenti del pari agli artisti che agli scrittori leggiadri (3). Io non credo che questa composizione fosse raccomandata al caso ed al capriccio dell'artefice, al quale non sarebbe certamente venuto in fantasia di porvi uno stele sepolcrale di quel che in buon nuniero notammo nella spiegazione delle due tavole antecedenti. Intorno ad uno strie sepolcrale meglio converrebbesi la Venere Libitina, o Venere Proserpina, una divinità in sostanza piuttosto infernale che un nume terreno o celeste, come in questa rappresentanza ei compariscr. Diremo dunque piuttosto che l'eufemismo dell'arte concedesse al pittore di potre trasformare la Venere Proserpina pella Venere genitrice e dispotica degli amori, dai quali si fa traaportare. L'ara che arde non molto elevats mi fa pur dubitare che s'intenda dedicata ad uns divinità infernale, così ricorrendo nella liturgis dei Gentili.

# TAVOLE CCCXXV. CCCXXXII.

Maria figlio, o come altri vegliono pedagogo (6) d'Olimpo (6), d'Eagra, o di Ispoide (6) (così service il Millia che il primo pubblicò questo bel monumento) era noto a Collene città della "Figlia. Il suo spirito inventiro, la suo moderazione e la sua savienza l'avean reso caro a Cibele, della quale era l'assidore compagno; cibele la acisgure di trovare il fisuto, attemento allora inventato da Minerva, nu che questa Dre i avea gettuto via malediciendolo, perche le deformava la locca. Maria travatolo pervenne a suonario con tai perefesione, che ardi d'inivitare a disida inclusite lo netezo Do della musica.

<sup>(4)</sup> Pott. Iom. III. tav. 7.

<sup>(2)</sup> V. 65, ap. Zannoni, cit.

<sup>(3)</sup> Ivt.

<sup>(4)</sup> Clavier , bibliothéque d'Apollodore , traduction , 10m. 11, lib. 1, chap. IV,

<sup>(5)</sup> Apollodor., I. IV, 2.

<sup>(6)</sup> Hygin., 465.

Apidia acettà la diadia, e le muse furono deligate al giudizio di un memorabili contrato la pilutura qui describit arpine il momento in cui devi in-cominciare la protoca. Lo fa credere la direntazza che il dio e Marsia traigno in mano il respettivo loro stramento, senza monorio. Apullo in pieti
ha per votiriari uma semplice clamide. Tiene in una namo la lira, che gli
assicureria la vittoria, e con l'altra il sacro suo luaro che de' eserce la ricumprena del insoi il arreiti. La sua testie a priminate coronata. Marsia ha le
orevechie e la coda d'un astiro, e sotto unu tal forma viene ordinariamente
representato nei momenta. Egli tiene il dopojo Satto, medianti il quale
ha cequitatta un'abilità che probabilmente gli arra fintissima, che è assio
presso d'un abiero che è destinato a divenire l'intrumento del suu guption.
(hest albrera a cui vien data ordinariamente la figura di un pino, qui pare
mon querce.

Le tre donne presenti a questo avvenimento sono le muse che Apollo e Marsia chiamarono a giudicare della disfida. Son tutte e tre vestite d'una lunga tunica e senza muniche, e d'un niccol neplo accostato eon una cintura. Le bende che hanno in capo lascian semore scoperta qualche foglia della loro corona di ellera. Anche le muse han difatti qualche rasporto con Baeco, il qual si conta fra le divinità del Parnaso. L'artista non rangresentando qui ehe tre Muse si e conformato alle più antiche tradizioni. Se credesi a Pausania, il loro culto è stato introdotto in Grecia dai figli di Aloco, ch' eran Oto ed Efinlte, i quali da principio non ne riconobbero che tre. Erano esse riguardate come figlie d'Urano e di Ghe, vale a dire del cielo e della terra. Lor furon dati dei nomi relativi alle loro attribuzioni , Meletea presedeva alla composizione, Mnemea alla memoria, Acedea al canto. Siccome la memoria era allora quasiche il solo mezzo per conservare la tradizione degli avvenimenti, e che tutte le composizioni erano in versi, e per conseguenza in musica, questi nomi furon perciò capaci a personificare in tal quisa tutte le conoscenze, usa quaste essendosi moltiplicate furon create altre muse per presedervi, e Piero re di Macedonia fu il primo che ne portò il pomero fino a nove (1).

Se pertanto l'artista ha seguito le più antiche tradizioni, la musa che tiene in mano il volume e la lira è Aoedea, il canto; ed ha due attributi perche allora la poesia era unita col canto. Macanea, la memoria, è nell'attliudine stessa

<sup>(1)</sup> Pansan., 18. 29

che dagli artisti fu data in aeguito a Mnemosine, che riguardasi come la idea della memoria, e la madre delle muse, ugualmente che Polimnia, musa che presiede ugualmente alla memoria. In fine la musa che tiene in mano una cassetta quadrata, sarebbe Mcletea la riflessione. Qualora ai volessero qui riconoscere soltanto le tre delle nove muse, che i poeti citano il più sovente, potrebbesi dire che quella la quale tiene in mano il volume sia Clio, l'altra in faccia a lei Polimnia, e la terza che ha in mano le cassetta Tersicore, che presiede più particolarmente alla lira. Ma che significa questa cassa ornata di compartimenti dipinti o scolpiti che racchiudon dei circoli? Si potrebbe credere al primo aspetto che rappresentasse la cista mistica, la quale conteneva gli oggetti sacri ed occulti dei misteri relativi alle iniziazioni, ed infatti si vedono spesso questo cassette dipinte nei vasi. Nonostante nulla ha qui relazione con una cerimonia sacra: nulla ricorda il culto di Cercre o di Bacco. Non si tratta qui che della disputa fra Marsia ed Apollo. È dunque credibile che questa cassetta sia quella che debba racchiudere la lira del dio. Meletea o Tersicore che presiede più particolarmente alla lira, la porta guardandola con molta attenzione (4) ».

Qui da termine il Milin al suo ragionare, nas lo debho riportare in oltre una di lui asservazione chi ci reci in nota. « Su nospreno ggii dice, come l'abste fami che las una così perfetta e si estres cognizione dei vasi agreci, non abis poi riconosictiuo na soggetta si semplies. Secondo la Japolo è qui nel niezzo d'un corteggia Bacchico, cosa molto difficile a spigrare: reti pronte Marsia per un Sicroe, che in quatti di capo d'un coro tiene na piccul battane, ed è circondata da tre compagne o natrici di Bacco, una delle quali tiene una cessetta, l'altru sua lien, e presenta ma pagiro dila na compagna e apiaga cià con un passaggio di Diodoro, il qualte dice che quando Ciberté fa a Niac con Marsia vi travascono Apolto in gran requiscine pertra la spera sunnar meglio di chianque altro la tire che da Mercurio era stata inventata 20.0. Unabbe altra seserzazione vi si die si seculio.

Sul proposito atesso della favola di Marsia prosegue il Zaononi cruditissimo nei termini seguenti. « Ne' vasi che prendo a spiegare è espressa la provoca

<sup>(4)</sup> Millin., Printures des Vases antiques etc., tom. 1, p. 42, pl. vz.

<sup>(2)</sup> Louis sopra i Vost ctruschi negli opuscoli raccolti da accademici itatiani, Fireuze 1806, p. 443 ap. Millio cit., p. 44, not. 3.

di Apollo e di Marsia. Sono essi il seguito di quello che dottamente illustra il Millin (1), in cui è dipinta l'accettazione della disfida. Da una nota del comento di quel vaso intendesi eh'egli pure ha conosciuto il tema di que'vasi, che qui s'illustrano. Il dilungarsi sulla esposizione di questa favola sarebbe un voler ripetere inutilmente ciò che ne hanno detto gli antichi, ed han dono loro riferito con belle osservazioni tanti eruditi moderni (2). Non si deco però trascurare le parole d'Igino che la riguardano per poter far su di esse un breve ragionamento. Narra esti alla favola 165 che trovate Marsia le tibie tettate via da Minerva assidue commeletando sonum suaviorem in dies faciebat, adeo ut Apollinem ad citharae cantum in certamen provocarel : auo ut Apollo venit Musas indices sumpserunt, et cum jam Marsyas inde victor discederet, Apollo citharam versabat, idemque sonus erat, quod Marsyas tibiis facere non potuit etc. Par chiaro che per Igino incominciasse Apollo, e seguisse Morsia, e che Apollo vedutosi vinto rivoltasse la cetra tirandole fuori ugual suono; lo che far non potendo Marsia colle sue tibie, dovessse coll'esser vivo scarticato pagare il fio d'avere alidato il nume (3). Ma se non si trovano oppositori nell'intender così Igino, incontrar si possono dove si spiega l'errare citharam per rivoltar la cetra, contro il parere del Salmasio che glo-sa; Apollo citharam versavit, dum ad aliud modulationis aenus citharam accomodavit, et temperavit. Ma se Apollo mutò a così il registro, enme potette dire Igino; idemque sonus erat? Ciò non avverti quel gran letterato, e non lo avvertirano i dotti commentatori d'Igino che adottarono la sentenza di lui. schbene così intendesse Igino anche il glossatore di Fulgenzio (4): onde l'Heyne quantunque sembri far plauso all'opinione del Salmasio, trovasi astretto a soggiungere: An preterea aliquis contentionem inter Marsyam et Apollinem in hunc modum narravit, videndum est (5).

Non ha certamente la cetra rovesciata Apollo che presente Marsia la suona nella pittora della tav. CCCXXVI; la qual compisitione spiegar si dovrebbe pel primo, tenendo dietra alla eronologia della favola, che dà ad Apollo il primo esserimento in questo contrasto. Ma il vaso dipinto che da la chiave per in-

- (t) Ved. la tav. anteredente e sua spiegazione.
- (2) Heyne Observ. ad Apollon., p. 20.
- (3) Diodor. Sie., l. III., p. 434-5.
- (4) Vid. Not. Munckert ad Hygln., (ab. eit.
- (5) Salmas, Observ., ad Apollod., pag. 20.

Martin State of the last

terpetrar gli altri deve anche spiegarsi innanzi a loro. È questo alla tavola CCCXXVII. VI si vede un satiro ehe suonando le due tibie siede su d'un sasso vicino ad una colonua, sonra cui riposa un tripode; sul di lui capo è scritto MOAKOZ, Alla sinistra dello spettatore è una figura femminile con veste e sopravveste e face nella manca coll'epigrafe NOOZZ. Alla destra poi riposa co piedi inerociati un undo giovinetto se uon la quaoto ha ravvolto un pallio sul braccio sinistro, nel quale pure ha un lungo ramo di lauro, di cui anche è coronato. Sul ano capo è scritto AA.. Oz che dec supplirsi AAIOE rimanendo l'i pascosto dal ramo, o facendone il fusto le veci; e certamente rappresenta Apollo. La figura che più interessa è Marsia, siechè da lei se ne incominei la dichiarazione. Etla è chiamata MOAKOZ coroe s'è detto. Chi ha pratica di mitologia non pnò rimaner sorpreso in vedere un medesimo soggetto variamente appellato. Or se periti sono i molti autori dell'antichità, se tutte non si sono certamente da loro riportate le tradizioni, in ispecie le particolari di alcuni popoli, non dovrem noi rigettare un nome che comparisca sopra un monumento dipinto, e non mentovato dagli antori sino a noi pervenuti. Tanto più che questo vaso ha una pittura di tanto chiara rappresentanza, che quasi può dirsi dor la pittura lume all'epigrafe. Stabilito un tal canone con leggi di buona eritica, non discrederemo che Marsia fosse chiamato Molxoc Questa voce, è vero, non ha significato veruno in greco, e neppor trovasene radice veruna a cui poterla noi richiamare, ma non è il primo nome proprio al quale manchi tal requisito. Svanisce peraltro ngni difficoltà, quando si ponga mente all'affinità dell'y col », onde i Greci hanno scritto per recarne esempio ysousses in vece di zaunta (1) CNIDIS è in medaglia di Reggio di Calabria, ed è tale scambio anche in altre monete (2). Non è dunque da atupire in vederlo aneora in queste stoviglie, le cui iscrizioni non vengono certo da dotti ma da persone che scrivono come pronunziano, di che ogni nazione ha esempi nel suo volgo. Riducasi dunque Molaos a polyos senza tema d'errare, di cui ci da Eschilo il significato.

Per esso è alcresi dell'istessa voce apolera: aferesi evidente ammessa dal Kunstero [3] e comprovata del latino mulgeo che palentemente derivo da

<sup>(</sup>t) Maittaire, ting. grace. dialect., p. 2 et 378.

<sup>(2)</sup> Magoao. Brut. numism, p. 6, tab. 22. Spanh. de praestant. et usu numism. ant., p. 419.

<sup>(3)</sup> Ad Aristoph. equit., v. 959.

<sup>|2541</sup>E. TOW. 17.

savies. Non par paris aver questa voca soltanto il significato che le di Omerco di tempo cici fin cali managono le pecere, ma pare che vaglia altramangitore. Questo assuo rivavati da Aristofane che al verso 599 siri Caralieri, chiamo pa'eva diporteratio. O si traduca pertanto iri pa'eya per ponuturo come vuole il fauntiero, o filiatere come peras il Beunck, in ambedue i significati in metafora di tratta dal managere; e se ivi tal voce si solyra matalericamente, com più rasgione potette usaria ad notivo non anno di manufifore. Gio stabilito, è facil com il provare che questo nome ben conviere a Marias. Si novere sea for i sattir; ima da fajone de etto monte ben conviere a Marias. Si novere sea for i sattir; ima da fajone de etto monte potre (II), utilisi cui va il mungere necessariamente congistato. Sebbere non ci sis notoi il motivo, per ci ul'ariac chiamari a potte antononasticamente il mungifrero, non dovereno per questo arrestacci, potendosi hen congetturare che prima fonse Maria chiamatio Marrass-solyre e poi semificemente Move.

Può anche tentarsi altra via per ispiegar tal voce, e forse parrà a taluno con più successo. Rimanendo fisso che Moles siasi scritto per Molesc, perchè parmi evidentissimo, può tenersi questa parola per intiera, e senza aferesi: e come tale su anche considerata dai compilatori dei dizionari. Fra i diversi significati che le si attribuiscono, lasciò scritto Polluce (2) che nella lingua dei Tarentini valeva Sous» arres otre di pelle di buc. Da un passo però di Zifilino, ben deduce Arrigo Stefano che significassa anche in genere sacco di cuoio. Or Eliano racconta che la pelle di Marsia era appesa in Celene. Lo stesso aveva inpanzi a lui parrato Erodoto (3). Molti dotti banno opinato che questo greco scrittore, usundo nel raccontar ciò la parola erree, significar volesse che della pelle di Marsia se n'era fatto un otre ed appeso. Il Perizzonio commentando il citato passo d'Eliano si oppone a tutti, e sostiene che nel luogo di Erodato desse non altro significa che semplicemente pelle. Non ostante par oreferibile la sentenza de primi adottata anche dal Burmanno. Quello però che decide la disputa, è un passo di Platone, in cui chiaramente si dice che della pelle di Marsia fu formato un otre (4). Ciò notato, per molto verisimile che avuto riguardo alla contesa di Marsia ed Apollo, che termini-

<sup>(4)</sup> Hygin., Pob. 465.

<sup>(2)</sup> Onomast., I. 40, segm. 487.

<sup>(3)</sup> Lib. vII . c. 26.

<sup>(4)</sup> Plat. Euthyd.

coli'essere a quello tratta la pelle, a sospesa in forma d'oire, potesse egli dirisi per certo disprezzo pelyse, secco, otre di cuolo, e che tal nome fosse ben a proposito per segnaral in un vaso in cui si dipiasse quell'infelice contrasto.

Rimarra pertanto al lettore assai più chiera la voce NOOXE che si legge sul capo della femmina or or rammentata. Ella è certamente Diana che si rappresentò talvolta con una face come qui (1), talvolta con due, come nel vaso che fra poco osserveremo. Fu detta perciò polispose da Callimaco (2) Lucifera dei Latini (3). Le da faci enche Orfeo (4), e con faci è pur figurate in medadire. Ella secondo Caltimaco chiese ed ottenne da Giove d'essere con più nomi appellota (5). Non seran certo giunti a noi quanti le ne attribui l'antichità, onde non è da stupire se uno insolito ne apparisca nel nostro monumento; lantopiù che colle notizie le quali si hanno, è facil cosa il mostrare che le convenne. Sovvengasi chi legge che Diana è la stessa che la lusa Or sappiamo da Stobeo (6), che Zenone cizlese diceva che la luna era un astro intelligente e prudente. Ecco dunque evidentemente provato che ben conviene a Diana il nome NOOZZ, e mostrato insieme che dec tradursi intelligentia, come appunto voltò tal voce Cicerone (7). Questa deità s'interessa nell'indicata contesa per causa del fratello, col quale aveva in comune anche le are (8).

Che la figura ultima restata ad examinarsi sia Apollo, è bastantemente indiccio dal ramo d'altoro che tiene in mano, quale gli di Artisolate (9) e il nome A<sub>A</sub>... O Xioriciamente per Piece Sol che si sa da Fulçanzio essere stato il sobe lo stesso che Apollo. Non è però cio conforme all'autotichismo, opinico per cui distilipaconsi queste che divinitali (O); ma a quella di tempi

<sup>(1)</sup> Ved. lav. CCCXXVII.

<sup>(2)</sup> Hymn. in Dian., v. 204. Sponham. ad ejusd. hymn. v. 41.

<sup>(3)</sup> Spanhem., I. cit.

<sup>(4)</sup> Argon. v. 169.

<sup>(5)</sup> Hymn. in Dian., v. 7, Cf. Ibid. Spanthem.

<sup>(6)</sup> Vass. de Idolatr., i. tt, e. 20.

<sup>(7)</sup> Lexie. Cleer. ab Henr. Steph.

<sup>(8)</sup> Spanhem. ad Callim. hymn. in Dian., v. 169.

<sup>(9)</sup> Plut., v. 213.

<sup>(40)</sup> Hesiod. Theog., v. 374 et 948.

più a noi vicini che le ha confuse. Il tripode poi che si osserva in questa rappresentanza indica essere stata agitata la contesa in luogo sacro ad Apollo, come appunto narra Diodoro (1).

Semplicissima composione, sebben variata alcun poco, è pur quella incisa sulla tav. LXIV del IV tomo della prima raccolta Hamiltoniana (2). È qui figurato sedente il satiro in atto di suonare le doppie tibie sotto cui è un vaso giacente cinto d'ellera; e dietro ad esso siede in alto Disna, mentre dall'altra parte Apollo con ramo parla a Minerva che ha egida , ed asta, Ben s'intende la ragione della presenza di questa Dea, quando si rammenti che le tibie suonate da Marsia eran quelle medesime che essa, essendo stata derisa, detto via imprecando contro chi le avesse raccolte (3). Simile scena è pur espressa in altro vaso della seconda raccolta Hamiltoniana (4), corrispondente qui alta tav. CCCXXIX, ed è più ricca di figure. Manca Minerva, ma oltre Apollo e Marsia vi son due femmine coronate d'ellera che impugnano un tirso : forse due Muse (5), ed un satiro a Marsia rivolto colle mani stese. Davanti a Marsia vedesi il vaso e sotto di esso è la cetra; indizio forse che Apollo ha già fatta la sua parte. La donna con face come altrove abbiamo veduto (6). è Diana sacra sorella d'Apollo. L'Italinski vorrebbe che la pittura rappresentasse una brigata d'nomini e di donne iniziate che si preparano a solembizzare il sento giorno della festa di Cerere, destinata agli onori di Bacco. Altre spiegazioni ugualmente vaghe date a questa rappresentanza non si riportano per non recar tedio a chi legge.

Ora si viene al vaso inciso alla tav. V del touto III, della seconda raccolta llamiltoniana, e qui riportata alla già nominata tav. CCCXXVI. In esso Apollo in veste da citaredo, salito au di un présistallo, autona la cetra, ed una Viltoria svolazzante lo ha corranto. Alla destra del nume siede Marsia e il ascotto attentamente. Sou di esso viciesi sedente e con due fael la

<sup>(1)</sup> Ap. Zannoni cit.

<sup>(2)</sup> Yed. to tov. cccxxviii.

<sup>(3)</sup> Winkelmann, monum. ant. ined., p. 48, p. 20.

<sup>(4)</sup> Tom. III , tav. 42.

<sup>(5)</sup> Zannoai, litustr. di due urne etr. e di alcuni vasi hamittoniani, pag. 73

<sup>(6)</sup> Ved. is tay. antecedente.

femmina, che nell'altro vaso ne avera una sola. Alla sinistra è assiso nel pallio no giuvane mole con berretto frigio, un aerodon sulle spalle lunghi regetti. In alto siede Minerva con cino ed sata pura, e le si appeggia sulla sisistra spalla Marte con pallio e celata. Peco rimane a dire di questa pittura. Nate è qui libana, noto Marsia, e facilmente ai riconere Olimpio scelene ed amico del sistimo in quel giuvanetto che gli siede di contro; cè è figura che comparine diversamente attegicia in vari monunanti che homo efficiale. Peccuzione dell'immana sentenza di Apolto. Nulla resta a dire di Minerva. Fore Marte e tata presso non per altro motivo che per aver con lei comune la tora delle opere della guerra. Apolto è in abito di citaredo come in attus del muse Po Clementico I.

Um delle prove dells nor remois antichtin generate etc vast dipinit l'abbiamo nella Vitoria, et le presso il espo dei nume viscience. Essa e siata et il primo che le die le all fui il patre di Bupolo o Aglaccient Tassico mottini servataria dialo crasilate d'Artischnes [2]. » Per due volte, (due compre il prededato Zannoni) ho voltot combuttere cui regioni una sentanza che scopressi fatase du no oba quarrio che dissi alle pitture dei più di questi rata che mostran arte glà adulta, a. ti-dero sacc già derpravita: perchè quei che posson chiamarsi il propiatetti dell' multiquarsi ai son fasti e aespricci gli svanzamenti dell' arte, molto più osiliciti di quello che non ce gili presention l'Ellino e già divi statishi, che ce ne han harsita diligaten momoria (3).

Diverso metodo ha neglioù il giltore che tal favela ha espersas cel experbio di un texta caistate deal briez calestione di vide ci Capilla Farci, è e qui riportata alla tav. CCCXXX. In essa Apollo e Marsin fanor esperimento nello aseso tempo col loro siramenti e tra muse sengimo predid al giudidio. Urus ha la line colle itatoggiae, e di l'Erraicover la recondo ha to certa. e è Erraico, Le al aggiunge un timpano como alla Talla del musoc Pio Clementios (B), per indistino probabilmente dell'alfaila età l'et ta Bacco e le Muser, bud il loro ha in mano une canetta, della quale ha tratta una corona per indicare che decir con essa coronare il vinettro. Questa ferminia posi facer.

<sup>(1)</sup> Tom. 1, tav. 16.

<sup>(2)</sup> In Avib., v. 573.

<sup>(3)</sup> Zannoni eit., p. 75.

<sup>(4)</sup> Millingen Peint. antiq. de vases Grecs. pl. 1v , v.

<sup>(5)</sup> Tom. t, tav. 19.

strada a spiegare il contenuto delle cassette si frequesti in mano di dome, che in generale patran dirivi Vitorie de portano le corvoco ede premiare i vinciorio, o quelli in somma che meritarnos tali corone, come i giunti che alla lor morde i a coronavano quali recol. Los mans con simili cassetta compariace del vaso in cui dec creforai ripota una somiglinate corona. Si vede manche un tempetto in sagio-co cut recolome per financie. Esso e il l'empio di Alpollo, e spiegari con ciò che sibbismo detto di sopra parlando del tripote e della statuetta di quel nume.

Seguitando la storia di Marsia, nol soggianqueremo che la pittura della lav. CCCXXXI ce lo presenta già superato de Apollo, e vicino sel esser da lui acordicato per punizione d'aver voluto contendere col dio della musica. Sta il satiro genuficaso con le mani legate dietro il tergo alla goise dei vinti. Apollo insuprata il coltello per terelo egli stesso.

## Dalla vagina delle membra auc.

In multi moument inequince la senteza nno Scito, di che e da vedersi il Visconti che na peria sasi dottamenti (la La Giuria Visconti che na peria sasi dottamenti (la La Giuria da Apollo, seccodo il parce del Pontani che na (llistato la compinisione, ha in mono il sistre o nontra intenta de asuller la potezza di nume viscolore. Me secondo il Zannosi non è così. Ticne ella nella simistra un arco senas corda come si soserva in tante sintaglie, e colla seistra una recca che progie ad Apollo, quasi glii offera alet'armi per panier il sasirio orgoglioso. Essa è Diane r la costa che ha in capo, consigliante a quella di cui al vegaco operte la Amazando, non parre disconvenirle, quesdo ci si avvengiono che la disida fin fatta la Visco per l'estimonimenta di Diodoro. Bece poi il Festania ha riconoccito Apollo nella statutes sisutata sui diale colonne. La patente che ha colla siatar il manifesta per un nume disposto a ricoverve hesigno le offerte, e mostra secre Apollo il rimo che ha nella siariar il manifesta piemo che non discono con la colonne. La patente che ha colla siatar il manifesta per un nume disposto a ricoverve hesigno le offerte, e mostra secre Apollo il rimo che ha nella siariar il manifesta per un nume disposto a ricoverve hesigno le offerte, e mostra secre Apollo il rimo che ha nella siaria.

<sup>(1)</sup> Visconti Mus. Pio Clem., tom. v , tav. IV.

giudica presso Esichio (1) la causa di Oreste, e questo matricida siede presso il simulacro di lei.

Compariscono al disopra quattro busti di Divinità, che il dotto illustratore non sa definire se siano allusivi al principal fatto rappresentato, o serven di semplice ornamento. Il dubbio non ha luogo, insegnando la pratica di questa sorta di monumenti che dee tenersi per unicamente vera la prima opinione. Soggiunge poi che que' di mezzo non si possono caratterizzare, perchè mancano affatto d'attributi. Ma ci non ha scorto in loro gli orecchi famini, che appariscono chiaramente, e perciò non gli ha potuti interpetrare per quei satiri che al riferir di Ovidio piansero la morte di Marsia loro fratello (2). Equivocò parimente nello spiegare i due laterali; prima nel erederli due femmine, quando quello posto a sinistra è maschio, poi nel dar loro i nomi. Egli ha creduto che il busto alla destra rappresenti Cibele o Minerva : doppio errore perche la corona che ha in capo non è turrita, ma a punte; e si vede spesso in pitture di vasi; e perchè quando anche fosse turrita, Minerva non ha moi avuta una tal corona, onde essa non può confondersi con Cibele. Si tenga dunque questa figura per una di quelle Ninfe, che secondo Ovidio pianser pur esse la disavventura di Marsia. Il busto corrispondente è creduto di Diana. S'è detto di sopra ch'è d'uomo, tale però che ha del muliebre. Questa proprietà stessa il dovca far credere Bacco salutato nell'inno orfico come avente doppia natura diquec; cui potessi aggiungere la considerazione dei capelli che gli scendono sul collo, attributo che Bacco ha comune con Apollo. I pendenti che he agli orecchi non disdicono punto alla sua mollezza. Così ragione il cultistissimo Zannoni relativamente alla tavola CCCXXXI di quest'opera (5).

Ma giarchè lo qui raccollo boto musero di soggetti relativi alla dissidancia Minica tra Marias Apollo, credo esser cosa di qualche letterasio inverse, i 'aggiangen qui immediatamente la pittura d'un vaso di soggetto ambigo si precedenti, ma non senza notobili variatobili sulla quali ha si dettamente serciti oli cultissimo sig. Dotto Paruso di che dare qui Devere sagio, potendosno leggere estesamente la di lui illustrazione negli annali di corrispondensa archologiera (A):

- (4) Eumenid. v, praecipue, v. 412 et 444.
- (2) Ovid. Metamorph., l. vt, v. 393.
- (3) Zannoni cit., p. 60-82.
- (4) Vol. viii , anno 1836 , p. 295-306.

Niuno al certo, egli dice, avria determinato essere il protagonista di questa bella rappresentazione Olimpo, quegli che quivi trovasi in manifesta opposizione con Marsia lo sfortunato competitore d'Apollo, qualura per caso la sovrastante leggenda ogompo: fosse perduta o anche rimasta mutila: poichè ognuto avrebbe di leggieri spiegato per Apolline il bel giovane coronato d'albro, il quale con la lira in mano sta per temperare gli accordi dell'aureo plettro, intantochè Marsia coronato, con le tibie in mano rivolto ed Olimpo lo ascolta. A tenore d'alcune analoghe pitture ercolanesi questa sarebbesi prese per una delle musicali esortazioni in cui il maestro istruiace il più valente suo discepolo, piuttosto che per gara e musicale certame, a cui ci atringe a peusare l'insieme della bene acconcia composizione. Il principal gruppo dei dne competitori è fiancheggiato da due muse, le quali men si riconoscono per chiari e sicuri attributi, che per gli avanzi dei relativi lor nomi. Vedesi Talia GAAE . A da mano manca dietro Olimpo, e Calliope KA . . nella parte opposta. È chiaro che formano un grazioso e ben inteso contrapposto colla bacchica frotta che nel fondo della pittura accennata per due protomi, muove ad orgiastica danza. La tirsofora donne fugge dinanzi al harbato satiro, che si chiama Tirbe, mentre la donna par che sia detta Oragies OPATIEZ, Il giovanetto che di stupi lo aspetto si vede seduto in basso guardando con sforzata mossa Talia, è quel satiro che suol essere in altri vasi rappresentato col nome di Comos nel bacchico tiaso, mo di più avanzata età con in mano la lire (1),

Assi giustamente outrar al sogice interpetre di quecho bel monumento, her les figura d'Olingo mancasso dell'rigissità, ence he si premeira per Apollo; e molto più naturelamente l'uccello per un cipio che ad Apollo era secon. Ma l'isociatione addata de natiring a pensame diversamente finciente destre de marine a prosense diversamente finciente della musice a di affere piraspossa avvente dil l'immaginario canto del cigoni; C. Non e poi la prima volta che nelle gire musicali della misologia al trovino introdute le masse, la questa pitture regiere e la men girare comica positione proprie della misologia misologia della della misologia della misologia della misologia della misologia

<sup>(4)</sup> Yed. tom. I, tav. Lviit di questa opera; e Millingen Peintures antiques de vases greca pl. XIX.

<sup>(2)</sup> Athen, lib. xiv

pedo e comice maschera, mentre l'altra montre un più serio cavatter e dissegne di più gave possia. Ecco perchei i antierco giornatci con stapida coriosità si diriga e Talis, la quate dalle altre Pirrelli sorcite laturate si acosto, che mon selega associarati al bacchiero tituso, il quat campagia al di dictor delle pittura; al cui proposito nogliunge che il natiro persecutore della loschiera compagna diotoce il moner Tapida da ballo e fosta bacchie, di cui qui sattori più non el han comervato del nob mone. Quel della donna c. men chiera, ma sembra redribbi el miscon del natiro (chiera, ma sembra redribbi el miscon del natiro.)

#### TAVOLA CCCXXXIII.

Il ratto del Palladio, che qui si presenta, è uno dei più trattati argomenti dell'arte antica. Le pitture dei vasi fittili ci adducono anch'esse questo fatto rappresentato in più modi. Fra i due eroi, che attentarono la fatale impresa Diomede ed Ulisse, parca verisimile che fossevi rappresentata la sacerdotessa Teano, la quala macatosa d'aspetto, segue Diomede che ha già fra le braccia il portentoso simulacro avelto dalla colonnetta che gli acrylva di base, e che trovasì tra lei ed il rapitore. Nasce peraltro qualche dubbio intorno al mutilato nome di quella macatosa donna, la quale mostra aspetto reale, piuttosto che semplice sacerdotale apparenza. E per vero dire non salo par da far caso dell'osservazione giustissima del ch. autore di questa spiegazione, il qual dice non potersi al certo asseverare se qui vi sia figurata la custode del troico simulacro, la infedele Teano, o piuttosto Elena, la quale per aingolare rapporto d'ignoto mito del nostro vaso verrebbe legata colla atoria del Palladio : ma si dee far caso altresi della posteriore e più seria indagine di quell'enigrafe da cui resulta, come il preiodato sig. Dottor Braun mi scrive, che il nome d'Elena vi aia stato sicuremente tracciato. A nessuna speciale osservazione ci conduce la leggenda di Diomede AIOMEAHS, e così quella d'Ulisse, la qual'ultima peraltro distinguesi, com'egli dice, pel singolare errore di scrittura, il quale ha sformato il beu noto nome del greco eroe in OAEYZZEYZ, o per semplice abaglio dell'illetterato pittore, o per motivo di anomalia di dialetto.

(4) Yaso di premio coi ratto del palladio, e la gara da Marsia ad Otimpo lituttrasione del Dott. Emilio Braun segretario editora dell'instituto di corripondenza archeologica. Roma 1837.

(some tow, ly.

Diomede è corossolo d'altro, modo di tenta la persona, transe herve massio che sibblicho a cilco letto de gettion delevro le spalie negligentemente, nos orgaziano motivo di pieghe; gli è sospeso agli omeri il pino viaturio, e limpu-gan colla destra sguismino il hencho l'illure, dell'altra casto coperto d'ésmo in capo, e modo such egli dal ricco manto all'infoori che il ricopre da tergo. Tutto che gli a con la faccia rivolta verso il dicharito grappo, neodimeno nembra votor far cammino in dericone o quota di Diomede, noutrado cola la globato, della quate era punto il Lecrizide per esser riunsto più tardo del figlico di Ticko endo importoriri del simulere, o de ci posedereno i di di Tirota. Non pochi monumenti ci danno traccia della competenza insorta fra i due eroi che furono consogni dell'imperce, della competenza insorta fra i due eroi che furono consogni dell'imperce.

Un'altra competenza, herobe di genere diversa, è dipinta nella parte opposta del vivos tarcalo CCALNALI diver ferioscersemo gla la gare tra Marsia di Olimpo. Da queste due competenze persodo eccasione il dotto espositore di quetata bel vaso di tratturane in modo da giuntificare il mosti por cui dicharie questa recipiente un vaso di premio. Io che mi sun mostrato sempre mal persuaso che vasi di alorat al disserso in permio si vocifici dei giunchi, nono in dovere di riportra qui per initero il ragionamento col quale il cultisation sit. Erama ilitalicia di di lui sacciologico: el occome le sua narude.

« La gara da Marsia ad Apolline, la quale si mostra sempre analoga a quella da Marsia ad Olimpo, si riscontra sopra più d'un vaso dipinto, il di cui rovescio non mostra altro che i soliti personaggi mantellati di pelestrico repporto. Così ce ne dà esempio un vaso del museo Gori (Passeri III, CCXLIV), per Apolline con lira e tronco d'alloro dirimpetto a Marsia che stà assiso colle donnie tibie. I garregianti sono attorniati da tre Muse simili a quella del nostro vaso. Il rovescio ha tre figure mantellate per cui la parte anteriore del vaso vica messa in rapporto coi palestrici giuochi, e la stoviglia medesima fa supporre che fosse vaso di premio. Più deciso comparisce siffatto palestrico in altro vaso nolano già del Mus. D. Felicis Mastrilli (Passeri II, CIII), dove alla medesima storia sono accoppiate pel rovescio del vaso pure tre figure mantate di deciso palestrico carattere. E così crediamo di poter citare anche un terzo vaso vaticano (Passeri II, CXXIII), il quale, benché alquanto diverso, per la rappresentanzione in cui Apolline si trova presso lo irsuto Silenopappo, pure mostra ngual uso di palestrico rapporto nelle due figure mantate del rovescio. È vero che le più lodate palestriche figure pel solito impacciano

piutotos che far altra sopra i vazi dipitati, essenalechi le lare dipitature non con troppo belle e le fore rappresentazioni di poet importanza im peraltro è da errefere, che senza aleusua ragione con sina intesse e che potranno essere utili alteneo per far scoprire il palestrico rapporto, in cui si e voluto porre il lato nobile della stoviglia el quagnitanelle l'uro e cui serviva in solito e originalmente il vaso. Ora suppongo, prosegue l'autore, che il nostro vaso sia porre di palestrico suo, che abblia servici di permie, e che il rato de Paliscio, il quale è la variante di sitre rappresentazioni palestriche più dozinoli shibi annolosi dimicita pi.

- « Al goale ragionamento viene conforto da altro vaso del museo Mastrilli (Passeri III, CCXXXV), ove Apolline si trova presso Silenopappo, il quale se non rappresenta Marsia, occupa almeno il di lui posto, e con Apolline Minerva il di cui simulacro appunto ci tiene in questa disputazione. È vero che anche Minerva per via delle disprezzate tibie ha qualche rapporto con Morsio, ma pure è probabile, che casa dea quivi intervenisse siccome divinità a cui tanti palestrici dinochi, non solumente i panatensici, erano assegnati e sagri. Ouesta rappresentazione peraltro, la quale meno c'insegna, che al primo guardare promette, resti fuori del discorso; e invece mi rivolgo ad altro monumento che mostra il giudizio di Paride, dove a man sinistra sopra colonna si vede collocato il Palladio (Montfaucon I, pl. 108, 2) (Maffei), il quale certamente fa quivi allusione alla contesa delle tre dee, che, siccome i giovani della palestra, aspettano il deereto del giudice. E a chi tanto noo bastasse, io dieo, che nell'anno passato dagli scavi vulccuti venne in luce un vaso di rozza falbricazione provinciale, della etrusca, dove innonzi ad un Palladio, posto pure sopra colonno, alla stessa Minerva porge un ramoscello d'allero Amore, il di cui palestrico rapporto in altra occasione abbiamo dimestrato (Ann. 1836, pag. 185, 186). »
- « Se queita concitorazione di argonenti non è priva affatto del veru parton pare dimottrato che i Pallicia (lagi stessi satisfoli fronco mossi in voi più o meno diretto rapporto colla palestra. Aggiungati poi la graziona albasiona contito di quella che di rela risso nota fro Diamende cel Ultuse, e avvisi alliporti no meno sottite di quella che fa scoprire il ratto dei tripode, il quale pure dall'uno e dall'altro più contra dell'anno più contra dall'anno e dall'altro più contra dall'anno più contra dall'anno più contra di partoni partoni di partoni partoni di part
  - (1) Gerbard Neuerwobene Denkmaler des K. Mus. zu Berlin, n. 4587.

ed è quivi soggetto della rissa il tripode appunto, perche offeriva allusione al premio dei palestriti che non di rado era un tripode. Simile allusione suppungo che si faccia socrepre nel ratto del Palladio, il quale da Diomede viene involato come argomento di sua virità, mentre che n'è geloso l'altro suo compagno, il quale e c'era congiunto con lai pel mederimo seopo ».

« Gars danque offre il nostro vaso tanto da una handa quanto dell'altra: qui ta vedi osgleta cenio e di garera, la ti si matera pia poche massicale contena; e da premio ni pob chiamarci in vero la nostra storiglia, perchè ri-tree oppunto allusione a più altri gianastici conti ». Così serive il ch. Dattor Brema negli annali dell'instituto di corrisponienza archeologica 1856. Vol. Vill., pag. 295-306. Qui ho da aggiungere qualcie asservazioneella, che pol-serva entro sopiezza elume delle tavole segenzati.

### TAYOLA CCCXXXIV.

Tra i vasi disolterrali a Nda se n' è trovalo uno che per le particolaria delle neu pillure merità d'esser consociulo degli evaluit. E a peprimente partere una tazza o per meglio dire un calier con ornali a vari estori all'esterno, e interiorante oltre alevani circul viscolossati e concentici da nel nezzo una pittura di cinque fagure con animali di color nervo, con becchi passanzi, e rilevati nel fisso giallasten. La dispositione delle fagure, e lo
sisti col quale sono ergistic, fin vedere che s' e volto dare a qual dipinto
un'aria di anticibita primitira, amentita per altro da una certa franctezza e
vedetezza d'executione che i primi pillori non chètero; e molto mono chète
sagacità unficiente a concepirne la composizione che ora cercheremo di sviluppore.

La figura virile sectorie a parte destra del rigardante, notabilizarde più grade delle altre, foendoci penare ad en quelhe figurale, ci fa sovveri di Polificio Gielope, e quindi anche d'Uliare e de'unei compagia, non men che delle avveniere ch'ebber tra lora. Cantava Omero che Uliare giunto al para dei Gielopi s'introdusse cei soul compagia in una delle grotte da loro ablate, el avea portato seco un otre di vino. Sopraggiunto Polificioni il Gielope, che n'en l'ablattere, chiuse l'antero cou una pietra d'effi sulo potera muoverita, e datosi quindi sille occupazioni sue pastorizie vide per caso du un lato della correra queli Greci de v'erano cattrata, e ne uteste alcunto.

per farme il soo sutrinecto, e poi s'addermenté. Uliser volte farme vendetts urecitéradolo, un grand che non averbbe poutto più active dull'antro per l'impossibilità di rimuorre la gran pietra che lo chitodrea, ondrea d'uspele Polifemo stesson es spisses l'adde. Il di sepentet il ciclope suri datis pepdone, ma la chiuse movamente per modo che Ulinea ce s'assi competino non potenero nacione. Torato la sera assagiunte Polifemo al proprio albergo, a citatul viderare il gregge, an chiuse, come al solido, l'ingersoa. Alto fora l'astuto Lacerizade pennò di far here il giptate fion ad ubriacarlo, il quale bever infatti più taze di quel viono e progressi Ulisera, fachò pel socrechò bevere saltiti i possenti fumi della hevandi fino alta testa profondamente al addormenta. Altora Ulissa perso un tranca d'albror, de oppuntisto, ed abbrautollica of fusco, mediante l'ainto dei suoi compgni lo cacció nell'occhia unico, posto nel mezzo al fornie d'albricon, e con il terecció ogni restante del raccondo d'Ouero m'e insutile di rammentarlo per l'intelligenza della nosera pittera.

Vediamo pertanto in questa rara tazza dipinto Polifemo, che avendo mangiato un de' Greci gli restano ancora tra le mani alconi brani delle sue membra. Intanto Ulisse a lui vicino gli porge de bere, l'ubriaca e net tempo stesso assistito dai compagni gli caccia in un occhio il gran tronco infuocato e to acceca. Ora diamo uno sguardo alle incongruenze che offre questa composizione riguardata come storica, per guindi mostrare quanto sia ragionevole come simbolica e geroglifica. Mentre Polifemo beve alla tazza che amichevolmente gli porge il greco eroe, lasciasi poi placidamente maltrattare al segno che vien dal medesimo Ulisse arescato, nè sdegnasi almen contro quei compagni dell'Eroc, i quali cooperano al di lui accecamento, mentre è atato per lo ignanzi così animoso contro di loro da diverarne le carni, come lo mostra egli stesso colle gambe che a quel crudel pasto gli sono avanzate. Qui dimostra il Cietope d'aver due occhi, ed Ulisse gli acceca il destro, perchè il sinistro si vede Intatto, ma come mai tanta mansuctudine in quel mostro de l'asciarsi accecare dai due occhi? Intanto un lungo serpente si accosta anch'egli alla fronte del gigante, quasi cooperar volesse egli pure a quell'accecamento. Ma un serpente senz'ali come moi sta per aria? Perchè un pesce grandissimo ai piedi di questa gente? Di tutto ciò tace Omero, e ne tace pure ogni mitologo che tratti della favola di Polifemo. Io credo per tanto che non precisamente la favola di quel ciclope e d'Ulisse vollesi qui

rappresentare, ma piuttosto allegoricamente il tempo delle cerimonie spettanti all'anniversario dei morti, e ne traggo l'indizio dal serpe, ch'io eredo quello stesso che si vede nel planisfero celeste in mano dell'Ofiuca o Scrpentario soprastare precisamente fra il Cancro e la Bilancia, vale a dire indicapte ti passoggio del sole fra questi due segni, nel qual tempo, e precisamente quando accadeavi l'equinozio d'autunno si facevano le feste di Cerere, e in quel tempo appunto ricorreva l'anniversario per I defonti com io diceva poc'anzi. Era dunque un tempo nel quale i raggi del sole declinavan di forza, sopravvenendo le tenebre dell'inverno. Or questa forza solare, questa abbondenza di luce che prevale nell'estate sulle tenebre dell'inverno, credevasi dal gentilesimo agente sull'anima (1). Ecco a tal proposito il pensier di Giuliano: · lo penso, egli dice, che i raggi del sole abbiano una facoltà attrattiva proprio a ricondurre le anime verso la lore sorgente, attraendo a sè le più pure (2) ». In conferma di questa massima, Sallustio il filosofo, parlando delle feste di gioio che celebravansi nell'equinozio di primavera, e delle feste di dolore in memoria del ratto di Proserpina che solennizzavansi nell'autunno, dice espressamente essere stato nelle prime considerato il ritorno dell'anima verso gli Dei, e che la superiorità ripresa dal principio della luce sopra quello delle tenebre, e del giorno sopra quel della notte, era l'epoca la più favorevole alle anime che tendono a salire verso il loro principio; e per una ragione contraria la festa del ratto di Proserpina celebrata all'equinozio d'autunno cra quella della discesa delle anime verso le regioni inferiori, o l'inferno (5). Giuliano ne ha data quasi la stessa spicazzione. Egli esamina perchè su fissata la celebrazione della sesta di Cerere e di Proserpina all'equinozio d'autunno, e ne trova un motivo nel timor concepito. che la forza empia e tenebrosa del cattivo principio, che da quel momento in noi doven prevalere, finche il sole trattenevasi nei segni inferiori, non recasse danno alle anime umane; perciò credevansi l'iniziazione e la celebrazione dei misteri in onore del tole iemale, o di Bacco assai necessarie a quest'enoca (4). A rammentar tuttoció era sufficiente un aneddoto qualunque o

<sup>(1)</sup> Monum. etruschi , ser. 1 , p. 92.

<sup>(2)</sup> Julian. Orat., v. 472, 473.

<sup>(3)</sup> Sallust., cap. 1V. p. 51.

<sup>(1)</sup> Jutian., loc. cit.

un simbolo, o un geroglifico il quale mostrasse la unmanua di luoce, el ecco Polificno che pro pera el Clista en resta perva. La plittra Indea: inclasiva il tempo di tale manenara ch' e l'inverno in cui domina il serpente, come in tempo di male, di freddo, di ocurrità el michiave di motte (1). Noi importa domque che la fasta d'Uisse coi Ciclope non sia qui colla conveniente esattezza rapperesentata, busta che unutavi come greroglifico accomi e spiegli il troupo delli irecre, osnia la spossetza dei raggi del solo erichiavmente si destini dell'anima di quel defundo col quale fa seppellità la tazza che contro la siltare.

Neppure il gran pesce che vi ai vede ha relazione diretta colla favola predetta, ma sibbene col destino di quell'anima che spettava al corpo sepolto col vaso in esame. Ilo detto di sopra che allorquando il sole riprende la superiorità della luce sopra quel delle tenebre credevasi essere allora il ritorno delle anime verso gli Dei. Questo tempo è per conseguenza la primavera. Altrove pur dissi che al momento che in cielo giunge il sole al punto equinoziale di primavera, sorge la Vergine accompagnata dalla nave che pe' Romani era quella di Caronte: comparisce nel tempo atesso al ponente colla testa elevata la gran contellazione della Balena, la quale sotto nomi diversi fu rappresentata con varia figure, ma sempre peraltro coma un mostro marino (2). Qui nella nostra pittura è un gran peace, che accenna il tempo in cui è data all'anima la facilitazione di passare agli Dei, e come tale ogni os servalore sensato lo troverà molto bene appropriato al resto della pittura come geroglifico del destino di un'anima uscita dal corpo, ma non già come storicamente rappresentativa delle avventure d'Ulisse, ova non avrebbe luogo sicuramente nè il serpe nè il pesca. Questo bel monumento fu pubblicato dall' erudito Gargiulo (3), e puovamente pedi appali di corrispondenza archeologica dal ch. sig. Duca di Lavnes (4) con interpretazione assai differente da questa mia.

<sup>(1)</sup> Monumenti etruschi, ser. 1, pag. 581.

<sup>(2)</sup> Monum. etr., ser. 1, pag. 45.

<sup>(3)</sup> Baccolta di Monumenti più interessanti del R. Museo Borbonico, tav. 101,

<sup>(4)</sup> Monum. dell'Instituto di corrispondenza archeologica, tom. r. lav. Vii.

## TAVOLA CCCXXXV

Nella tavola VII del primo volume de'monumenti inediti pubblicati dall'Instituto di corrispondenza archeologica, oltre la pittura che ho mostrata nella tav. antecedente, v'é pure una doppia rappresentanza coi numm. 3, 4, che il ch. interpetre trasse da un vaso del museo spettante al principe di Trabbia a Palermo, che il primo lo pubblicò, accompagnato dalla descrizione che ne fa Omero (1). Racconta il poeta, che Polifenso dopo essere stato accecato da Ulisse aprì per dar pascolo al gregge la sua spelonea, togliendone il gran sasso che avca posto all'ingresso, ma per vendicarsi de'Greci vi si assise stendendo le mani verso gli armenti che uscivano, per sentire ed impedire che in in quel mentre passasse co'suoi compagni anche Ulisse. Questi accortamente s'era legato sotto al ventre d'un ariete, affinchè Polifemo non si accorgesse della sua fuga, e cusì potette salvarsi: i suoi compagni fecer lo stesso. A me pare che questa duplicata rappresentanza sia pure come l'anteriormente esaminata, un simbolo dell'anima che dal haratro infernale ed oscuro come l'antro di Polifemo, dominando in cielo la costellazione dell'Ariete all'equinozio di primavero, passi come Ulisse alla lucida amenità degli Elisi, e così resti libera e salva dal pericolo, predetto da Giuliano, che l'anima non ricevesse danno dal cattivo principio che domini, finche il sole trattenessi nei segni inscriuri, cioe da un caunozio all'altro, dominando la stegione dell'inverno.

#### TAYOLA CCCXXXVI.

La presente compositione mi fa novaciner di quella th'in posi alla tav. CCAXVIII, done per fagrar principal; il pitture la collocatio un attio se-dente in atto di suomire il doppio flusto. Quotto presunggia: vecici anche in altre sette rappresentanza; cio en lie tavolo CCAXXVI, CCAXXXVII, CCAXXXVIII. CCAXXXVIII. CCAXXXVIII. CCAXXXVIII. CCAXXXVIII. CCAXXXVIII. COLLOXXXVIII. alla situationale sissio odi occupato colle sue tilib. Ma pirich troussi accompagnato con Apolto nella tavola CCXXXVII. en dici ellere o'accentale, con la ecusposition e il disse representa

(1) Luynes, Vases print. Annati dell'Instituto di corrispondenza archeologica per l'anno 1829, tom. 1, p. 283. sentativa della provoca di Marsia con Apollo, o con Olimpo in genere di musica. Una tal gara fu dagli scrittori posta in rapporto con le care della palestra ove davansi premi ai vincitori, e da ciò se n'è voluto trarre una prova che ogni vaso dov' è dipinta la contras di Maraia con Apollo abbie servito di premio ad un qualche vincitore della palestra (1). A generalizzar peraltro la massima riferita, faun'ostacolo le tre rappresentanze delle tavole CCCXXXVI. CCCXXXVIII a CCCXXXIX. dove l'anzidetto satiro atassene pasiso come ali altri auonando le tibie, ma senza la presenza del competitore. Questi due chiari esempi fanno attenuare il sospetto che il principale nggetto del pittore nell'eseguire questa rappresentanza fosse realmente quello di additore una gara, per quindi porla in rapporto con le gare della palestra. Apollo non comparisce mai contendente con Marsia, ove le figure sono accompagnate da epigroß (2): talvolta il die non ha reppur la cetra indicante il mezzo d'effettuare la gara (3). E per quanto nella favola di Marsia pessono scrittere antico abbia introdotto Diana, pure i pittori de'vasi l'han sempre posta in compagnia d'Apollo, dove rappresentasi la gera di Marsia o altra simil favola analoga (4), e per questa parte non saprei vedere un patente rapporto tra i ripertati dipinti e le gare della palestra, colle quali asservazioni vengono, pare n meindebolite quelle ragioni per cui tendevasi a giustificare il supposto, che il vaso dov'é la pittura delle due tayole CCCXXXII e CCCXXXIII debbasi tenere per vaso dato in premio a qualche vincitore negli esercizi della pelestra. come ha supposto il ch. sig. Dottor Braun (5). Siechè dietro il sentimento di questo illustre archeologo pare che i greci artisti, di questi vasi abbiamo preferito allusioni che più nascondonsi di quello che si manifestino prontamente e spesse volte hanno usato allusioni portanti carattere quasi d'enigni, i quali paion chiari, graziosi, e sagaci a chi ne ha penetrato il vero senso, e infine vuole il prelodato Brauo che il suo vaso appartenga alla classe di siffatti enigmi. Soggiunge pol che trattandosi d'enigmi è permesso d'esporre anche la

<sup>(4)</sup> Ved. to spiegazione della lay, cocxxxiii.

<sup>(2)</sup> Yed. to lavv. cccxxvii, cccxxxii.

<sup>(3)</sup> Ved. le tovv. CCCXXVII, CCCXXVIII, CCCXXIX, CCCXXXI.

<sup>(4)</sup> Ved. le tavv. CCCXXVI, CCCXXVII, CCCXXVIII, CCCXXIX, CCCXXXI.

<sup>(5)</sup> Vaso di premio coi ratto del Palladio, e la gara da Marsia ad Otimpo Roma 1857.

meno sensata spiegazione, e la più strana soluzione (1). Se dunque nel dare ancor io una interpetrazione alla eniginatica rappresentanza delle accennate sette lavole di questi monumenti non colgo nel segno, sarò almeno scussio.

Si tenga il libicine per Maria, o Sitemopipo, o Pan, o Molvo, o Coso-bacchii personagi che siamo in longó fi Maria, ma mempe per un sequedi Bacco, di cui lo stesso Pan fa spesso le veci, el è reputalo fraitanto il
dominatore di tutta la sosiatama materiale, menter crefessi de le suoi comi regilamene conse quei d'Apolto l'armonia delle sider crietti. Ecco l'armonia quale si tratta selle accessate pitture. Fre la derre celesti inclinao in
eminetale gricol il ade ci la lona, i quali don massini humiseri si irvisso più
volte presculi in queste pitture. Apollo v'el inclusive distintio ed nome di
ode (3) che si nomina anche Elio (5), e la vuec che leggiesi atula figare di
Diana spotta in particolar modo alla lona, cons' di chiarato qualche pagina
indere (6). Soppium insulter, come dias anche altrove, che Apolto cersi
capo delle muse, e che per case era significato dai trologi del pagnatesimo
tutto l'aggregato deli instilligane el corregi delle sfere cettati (i). E che,
non verlemmo noi forse come nella presente tav. CCXXXVI, anche in altre
pitture, accessate più volte le muse (2).

Chiara è pur la ragione perché fant à pollo sicelore di Marsia, che qui cuelle percente la vicin longo di Pan, sost delle celtese remonit. Noi suppime une le presente sur les longo de la consistent della perimetra del primavera il sole persa la necessoria energia del most a fanon maggiori della notte, per cui gode la natura vegetante che presed dallora in poi quello avisupo fin a del trapo imposibili dal rigiori della notte da ragione, quasi che il sole personificato trionisser di que rigori como uno ten-mici o antispicati. Che talla pitture minio a nanificatura, remuye pero engiquazione di l'empo di primavera, si ricava dalla figura di Mierra quati son-presi informatica il tempo di primavera, si ricava dalla figura di Mierra quati son-pre interiordati in quote pitture, sense che sibbiu una parte essenalite e

<sup>(1)</sup> lvi peg. 11, 12.

<sup>(2)</sup> Tay. CCCXXVII.

<sup>(3)</sup> Ved. in tay, cccxxvII, e p 44.

<sup>(4)</sup> Ved. p. 47.

<sup>(5)</sup> Monumenti etroschi, ser. v., p. 406.

<sup>(6)</sup> Ved. le tavv. cocxxv, cocxxx, cocxxxii.

dichiarata nella favoia deita contesa tra Marsia ed Apollo. Or chi non sa che Minerva è la Des tutelare dei mese di marzo in cui cadea l'equipozio di primavera (1)? E poiché Marte ha domicilio nell'Ariete di primavera (2) così noi lo vediamo alla tav. CCCXXVI starsene in riposo presso Minerva. Non abbiamo dunque hisogno di ricorrere al rapporto di queste pitture coi premi che davansi ai vincitori del giuochi palestriei per ispiegar i'uso di queste staviglie, mentre di per se stesse ci mostrano che il significato delle rappresentanze loro alludeva quasi sempre, come ho cento volte mostrato, alle feste ed ai voti che facevansi nella primavera e nell'autunno per oporar la memoria delle anime dei trapossati , a gioria delle quali anime questi medesimi vasi ponevansi nei sepoleri, come ve li troviamo, Infatti chi avrebbe mai potuto spiegare coi rapporto della pajestra il significato della tavoja CCCXXXIV dov' è Polifemo con gran serpente al disopra del suo capo, ed ma balena ai auoi piadi? Eppure coll'allusione, sebbene enigmatica, all'equinozio di primavera mi riusci faeile darne contezza; ed ora dimostro col tema della contesa tra Marsia ed Apolio che i vasi dipinti degli antichi servivano principalmente ad onorare il morto, col quale seppettivansi, dipindendovi quaiche cosa d'aliusivo all'anima del defonto col quaie si trovano. Non vica peraltro eseiusa dalla rappresentanza di Marsia con Apollo e Diana l'alinsione ai contrasto ed alia vittoria, mentre sagnian o essere stato Apollo pella dottrina dei gentilesimo il simbolo del sole di primavera, su anal tempo dicevasi pure che Giove distrutti i perversi giganti, avea per tal mezzo ricondotta l'armonia nella natura: ecco dunque un'armonia vittoriosa nella primavera simboleggiata da Apoilo. Questa è la periodica sorte delle stazioni in tutto il giro annuale del sole, paragonata cred'io a quella delle anime che dicevansi passate dai mali di questa terra alla felicità che loro era promessa pegli elisi alla morte del corpo (3). In conseguenza di tali esempi poi potremo trovere naturalmente dipinti pei vasi milie soggetti che pertecipano di contrasti e vittorie, senza che neppur uno abbia un rapporto diretto alle gare ed ai premi delle vittorie riportate nella palestra, giacchè trovandosi tali enigmatiche rappresentanze nei sepoicri è più naturale ii crederle allusive alle anime

<sup>(1)</sup> Monumenti etr., ser. 1, p. 535, 11, 388, 573, 716, v. p. 350.

<sup>(2)</sup> Ivi, ser. 1, p. 541 e 585.

<sup>(3)</sup> Ivi, pag. 723.

che al palestriti. Anche la luna sotto le forme di Diana ha parte in questo composizioni, inquantoche tiene il secondo luogo presso di Apolto sole, talche si credeva dei gentilesimo che quel pianeta agisse immediatamente sulla materia che moveva col movimento di generazione, e che facca crescere e decrescere per le nea qualità o influenze particolari (i).

Ora tornando all'esame della rappresentanza di questa CCCXXXVI tay, vi si vedono due donne con due nomi ior propri, una che tengon luogo di quelle muse che vedemmo già in altre simili rappresentanze (2:, poiche furon chiamate a decidere aulla gara della musica tra Marsia ed Apolio, ma già vedesi apertamente pei loro nomi che tenson juoso delle sfere celesti, e dell'influenza loro sul sistema dell'universo, come dicemmo, giacche l'una chiamani TAAHRE Tranquillità dell'atmosfera, l'altra EYAIA la Serenità dell'aria, come dottamente apiegò il ch. Millingen nell'esporre il primo questo bei monumento (3). Queste due qualità della buona stagione esser sogliono un effetto immancahije dei raggi solari che agiscono sul nostro nrizzonte nella primavera. Il timpano che ha in mano una di loro lo troviamo ripetuto presso altra musa ch'è alia tay, CCCXXX. Non ci faccia poi maraviglio se in luogo di Apollo qui si vede star Bacco indicato anche dall'epigrafe AIONYZOX, giacche qui, a tenore di quanto anteriormente dicemmo, non v'è la gara tra Marsia ed Apollo, ma la semplice rappresentanza della bella stagione di primavera. Lo stesso satiro ne dà un cenno anch'esso col suo nome KOMOZ il banchetto, aljudendo al piacere della vita. Nulia dirò di Bacco dopo quel tanto che si è detto in quest'opera sulla relazione dei vasi dipinti, e questo nume protettore delle anime.

### TAVOLA CCCXXXVII.

Nel presentare in rame queati tre giovani palestriti ammantati chi del tutto, e chi da un braccio e da una spalla mudati, vengo a dare una idea di una gran parte delle pitture che trovansi nei rovesci dei vasi dipinti. Dico nel rovescio, prechè tale vien caratterizzata la parte del vaso, dove appunto que-

<sup>(4)</sup> Monum. etr., ser. v, pag. 405.

<sup>(2)</sup> Ved. le tavv. cccxxv, cccxxix, cccxxx, cccxxxii.

<sup>(3)</sup> Millingen, Peintures antiques des voses grecs de la collection de sir toh.

Coghill Bart., plane. xix, pag. 49.

ste figure dipintevi sono per ordinario più rezzamente e trascuratamente eseguite che quelle della parte opposta, ove non di rado son rappresentanze mitologiche. lo volentieri mi unisco col dottissimo sig. dott. Brann a dichiarare questi montellati di palestrico rapporto (4) dichiaral ragionandone all'occasione di spiegare i monumenti etruschi del museo chiusino (2) ed altrove; ma non trassi argomento che per avere il vaso pitture di palestrico rapporto sirno stati perciò i vasi atessi di uso palestrico vale a dire che abbian servito di premio nei ginochi della polestra o in altri che fossero, come ne argomenta il sig. Braun. Che se premi siffatti fossero stati dispensati ai vincitori dei giuochi, Pindaro come altre volte ho pur detto (3), non avrebbe trascurato di descriverne i soggetti ivi dipinti. Piuttosto vedo in que' giovani la cultura delle virtu, che dai loro precettori, notali dal hastone che han come qui nelle mani in segno d'autorità non meno che della disciplina dottrinale, loro comunicavansi; per mezzo delle quali virtù, qualora dagli nomini si fossero conseguite era inseguato che ottenevasi il premio della beatitudine negli Elivi, come davasi un premio ai vincitori nelle palestre, non però di vasi dipinti, giocchè neasuno mai ne parla, ma benst questi vasi n'erano una allusione in rapporto a quelle anime che morendo da virtuosi passavano a godere il premio della beatitudine a significazione e memoria di che si ponevano i vasi dipinti nei sepoleri, come tuttora ce li troviamo.

### TAVOLA CCCXXXVIII.

Eco il Ubidite sedute, eco le donne che lo circodono come giù vedenuno in varie delle tuvole unteccelenti; nichté direme che ance qui s' è volto, rapprentalare, come in esse, l'armonia delle sfere celesti: v' e di più un satro dannante; e accome sappiano de Locisso che i balii presso i fernilli vo di robo rammentano in modo degli astri e di variati concire e cumbiazione delle stelle fase cel sole, coa la luna, e con gli altri pianeti (d), dusque crediamo che questa compositione onni sic heu mariatio modo, such

<sup>(1)</sup> Ved. p. 85.

<sup>(2)</sup> Inghirami, Mus. Chiusino, lom. 1, pag. 98.

<sup>(3)</sup> Monumenti etruschi, ser. v, p. 14.

<sup>(4)</sup> Lucian. Op., tous. 11, pag. 271, § 7, p. 278, § 17.

stà pittori dei vasi di rappresentare la reletate ammonia delle afere, come accessimamon delle altre pitture avanti a quanta. Saria inniti- dei lo terrat qui a di monterpare l'austica distrina della relazione cereduna dai Gentili fra le anime ununes, et al passaggio, loro neggli artic, et del movimento e neambievale brou mocottro, giacche di ciò dini non poco a nell'opera del Munumenti etravale di qui e sono perco a nell'opera del Munumenti etravale di qui e sono perco a nell'opera del Munumenti etravale di qui e sono perco a nell'opera del Munumenti etravale di qui e sono perco a nell'opera del Munumenti etravale di qui e sono perco a nell'opera del Munumenti etravale di qui e nella presente dei vasi depitui, di qui si rede un'andori suriario, dore il atterio spopogiane, e lo stesso vasso lo trovismo alle tavole CCCXXVIII, e CCCXXIX excesa che finore u e abbisno penetro si significato, Operat giuttura fo pubblicato per la prima volta nella seconda raccolta l'amilitoniane alla tav. XVIII del tono 111, ma serar passaggio appresentatione speciale.

### TAYOLA CCCXXXIX.

Auche la tavola persente el mus. CCCLXXIX fis pubblicata cella seconda recotala familionas colla illustratione. « Cedevasi gioceramente, al efec di Forusto, che non vi foser cosa più cara a Rea quanto il tanduren, il timpano, il Bauto e la Rec. Le vevia y no dierto il cuore come un principio della via 129, poiche si credeva che illa presedesse alla georerazione ». Olà permenso fece giudierare il Hanibati, cuere in percente composizione representante un sarcifazio fatto alla unentovata Des Gi. Nai vecliamo diffatti nei personaggi qui indigentali giogetti condi cuuse e aprella divinita. Un antiro porta in mano man face; una dunante mende susuea il tamburo o timpono che debla erradevia; il asirio estette susua le titio in batti, e l'arbar monale sostitem un taza, erretto la quate appariere un cuere. Non e difficile che questo la aerificiaficia tra le rapperendante che racchiderio una missiste al missione al movimmento degli astri, ad initizatione de quali errano stati intimiti il primi balti deciti monità come bene intendesi dal tratato stati intimiti il primi balti deciti monità come bene intendesi dal tratato stati intimiti il primi balti deciti monità come bene intendesi dal tratato stati intimiti il primi balti deciti monità come bene intendesi dal tratato stati intimiti il primi balti de-

#### TAYOLA CCCXL.

Il mitteo significato di questa rappresentanza non dovrebb'essere gran fatto differente da quei delle tavole antecedenti. Il satiro sedente ha in mano sol-

<sup>(</sup>t) Ser. v , p. 110.

<sup>(2)</sup> Phoraut. De natura Deor., pag. 146.

<sup>(3)</sup> Italiaski, Pitture de'vasi anticht posseduti dal cav. Hamilton, tom. 11, lav. t.

tanto uo tirso, e non già le tibie, come vedemmo negli altri, ch'io credo analoghi a questo. E però assiso qual dio Pan rappresentante totta la natura riconcentrata in sè stessa. Gli altri personaggi o ballano o preparaosi al ballo, o per meglio dire si dispongono ad errare quai forsennati per celebrare sulle scoscese montagne, come dice Euripide, le auguste solennità delle baccanti (1). Se asserviano la prima delle femminili figure, a destra del riguardante, par che ponda in effetto quanto prescrivevasi dal demiurgo, il quale, secondo lo stesso Euripide, così diceva n'haccapti; vestitevi della pelle di cervio brizzolato: armatevi di bostoni e di aferze che ispirino un saero orgoglio; venite tutti alle danze di Bacco. Si comprende ancora in qual modo noi siano due personaggi che seco recano il timpano. I coribanti ne furono, come segue Euripide, gl'inventori e depositarono pressa Rea questo strumento, faito per accompagnere il canto delle baccanti, ma i satiri colpiti dal di lui suono, l'ottennero dalla Dea e se ne servirono a celebrare le danze tricteriche (2). Il complesso di questa rappresentanza par che racchinda una dottrina anunastica stabilita poi chiaramente da Platone, ed espresso con simboliche figure del pittore del vaso; con altrimenti che dichierata del platonico nustro Marsilio Ficino, e da Plotino, di cui si fa interpetre: a chiamasi natura ed anche Bacco, egli scrive, la potenza vegetativa dell'anima moodiale (3) ». Ecco schiarito in qual modo è bacchico il personaggio assiao che in qualità di Pon sedente rappresenta il complesso della natora mondiale. Ma sentiamo come prosegue il filosofo. « L'anima del mondo, quasi un mondano Apollo, canta nella natura ed in ciclo tocca la cetra, essendo lo sviluppo e la rivoluzione della natura di tutti gli esseri un'armonia formata di molti canti e aucci, come in ciclo l'ordinata disposizione degli astri, il cui moto vien detto il suono d'Apollo, diretto alla conservazione costante dell'armonia naturale. Per lo che le anime nostre quasi tripudiando concordemente adattano e conformano a tale armonia i loro periodi tanto pelle discesa quanto nella permanenza nel mondo, come nel ritorno all'empireo (4). Noi vedemmo

<sup>(1)</sup> Euripid. in Bacc., set. 1, v. 132.

<sup>(2)</sup> Eurip, eit.

<sup>(3)</sup> Ficin. Comment. in Plutio. philus. Pluton. Ennead. 1v, tib. 111, c. x1, n. 493.

<sup>(4)</sup> Picin cit. ap. i Monum. etr., ser. v , p. 299.

nelle tavole antecedenti Apollo concurrere col bacchico Marsia nel cimento inusicale simbolico della ordinata disposizione degli astri, accondati dalle animecome fin da principio accennai (1).

### TAVOLA CCCXLL

Chi as the annor quests compositione monocromata non abbin qualche rapports on quelle, dore trovamus la favola di Maria per altraviora di mato armonico delle farre celesti? Ma ne da sospetto il veder qui sectesti i static the per ordinario d' rappresentato nei vasi con azioni di forzato movimento, e sedente lo vedenumo in tutte la altre composizioni che giudicammo aver con Maria qualche rapporto.

## TAVOLA CCCXLII.

Il suggitta sedunte qui non e più un regiace di Becco siccoso tricemune nelle contace d'apolico Marini ed in ultri molughi suggitti, ma Becco relesso assio, Quat sia poi la rignificazione dei beccunti concersi ad attorniurio, si non supri dirito, quantituqua si vicede he non live mandopi vi el vicerser requenta piture a le antecedenti. Dirito sultanto che le rappreventanza di quento genere sono le più frequenti che sisson state dipitate nei vasi trevati li dire con un si sil repletti, lo che fece a dire più d'un arrhenologo che questi vasi potenero caser sespita cogni institui sil untari di Becco.

## TAVOLA CCCXLIIL

Noe e mai abbatturaz lodata la cumpositione di questo ballo, e la gratia colla quale sono attigisite le figure introduteri. Che mai sia lo strammento che suosa il genicito alato non è perance a nostra notizia. Quello che tiene fra le braccia la donna sedente è un triginon, conse elabi occasiona di ripetre anche altrove (2). Al D'illancarville che lo pubblico (3), furora grati motti di propositione del propositi

<sup>(</sup>t) Mouum, etr., ser. II, p. 376, e ser. v, p. 406, e la spiegazione delle tavote antecedenti di quest'opara.

<sup>(2)</sup> Monumeoti ciruschi, ser. v, tav. xLv, pag. 455.

<sup>(3)</sup> Lotiquités eleusques, grecques et ram., tom. IV, pl. CXXL

pittori di vario genere che tutto o in parte l'han ripetuto uelle loro composizioni.

### TAVOLA CCCXLIV.

Questo negetto mosifestat chiaro per un sacrifato, ma non è facile inorinare a qual divisità si diretto, e da chi offerto, ne qual si la littirgia praticatavi. L'uomo barbato libi il vino colla tazza sull'ara ardente, ma non si conceptese quel che abbai in mano il giovine chi è pure excassa all'ara, se foccacio a altra cosa, nel per qual undervo sia simmatato a minilitationi e dil'uomo barbato e libante, mentre l'attro giovino, che accosta all'ara la porsione della vittiana accomodata solla spiede per errostrist, è sitto neulo. Nolto meno s'intende il significato dell'attro prenonggio sedente con bastone in mano, voltanto il tere da acrifato che si revera».

## TAVOLA CCCXLV.

La pittura con figure pere in fondo diallastro esistente in un bel vaso degli scavi vulceuti, e pubblicato dall'instituto di corrispondenza archeologica (1), offre un modello d'una delle più belle, e più energiche rappresentanze d'un combattimento con arcaico meutito stile. Cominciamo pertanto dal render conto del soggetto rappresentatori, ch'è ia morte di Achille; e poichè la composizione è attorno al corpo del vaso, eosì ne principieremo la descrizione dalla Minerva, la quale sta iu piedi con veste ristretta e senza pieghe, avendo in mano una lancia, ed essendo in parte coperta de una egida guaruita da sei serpenti. A lei davanti sta il guerriero Aiace in atto di proteggere il corpo dell'estinto Achilie, ferito in un calcagno con una freccio da Paride, il quale si vede coll'arco teso, in atto di vibrare uno strale ad Aisce, L'uno e l'altro egnalmente che Achille hanno i nomi apposti presso di ioro AIA2, 214A7. AYLLIFVZ. Un altro guerriero chiamato 209YJ) Glauco, ha dià legata una corda al piede d'Achille, onde impadronirsi del corpo di quell'estiuto eroe; sieché Aisce combatte per difendere Il corpo dell'estinto amico acciò non abbia il disonore di cadere uelle mani dei loro nemici. Egli dunque



<sup>(1)</sup> Tom. 1, tev. Lt.

combatte solo contro cinque, ed è assistito dalla sola Minerva sus protettrice. Dopo i nominati guerrieri evvi Enca AINEEI con un incognito suo compogno d'arme, che credesi Agenore, e quindi il fattio di Priamo chiamato LEOAOQOZ. ed un altro di piu col nome EWINNOE, del quale nessun autore fa menzione. Fra i einque antagonisti d'Aince, Leodoco è già ferito, avendo tuttavia nella gola fitta una lancia per esti cade al spolo. Un altro antagonista di Aiace, Glauco occupato a trar via il corpo di Achille vien ferito, nel fianco, ed è per cadere estinto. Anche Eghippo vibra da lungi l'asta contro il solo Aiace. Dopo gli additati personaggi seguono in giro nel vaso, e qui a sinistra dello spettatore, i due soggetti Diomede AIOMEAE:, che si fa curare un dito dal suo amico Stepelo 10ENELO1. Questi ha deposto lo scudo, e l'elmo per meglio eseguire la elirurgica sua operazione. Un'altra rappresentanza orna il collo del monumento medesimo, cioè due Efebi a cavallo, l'uno in faccia dell'altro separati da una pianta ornativa. Sopra ejascun cavaliere vola rapidamente un uccello che sta ad indicare, secondo il ch. Hirt l'Interpetre di questo bel mooumento, la corsa di que giovinetti, ma d'una maniera simbolica. Dall'altra banda in luogo dei giovani equestri vi son due galli, che il già lodato interpetre tien per indizio, che il vaso era destinato ad esser dato in premio a colni che riporterebbe la vittoria nella corso equestre. A convincermi pienomente di ciò, mi occorrerebbe dimenticarmi di quella massima del gentilesimo che la vita doveasi aecompagnare con una serie di fatiche virtuose, in premio delle quali era promessa dopo morte una vita nuova e benta (4); taotochè i contrasti e le vittorie, che in variato modo s'incontrano nei moonmenti antichi riferiti ai defonti, possono alludere agli estinti medesimi, pei quali si trovann adoprati. Inclusive i galli colla lor virtù nel combattere fra di essi possono essere stati dipinti in un vaso destinato ad un qualche morto. per significare il di lui valore nel combattere da virtuoso nei contrasti della vita, code partirne vittorioso per esserne premiato dopo la morte, ed è perció che i morti fin d'allora ed anche presentemente si mandavano e si mandan coronati al sepolero (2).

Quinto Smirneo ci somministra una particolar narrazione del fatto qui dipinto. Secondo lui Apollo presentasi come avversario e s'oppone al furore

- (1) Mooum, etcuschi, ser. 111, p. 219.
- (2) Momum. etruschi, ser. 1, pag. 405, 406.

d'Achille, e la ferisce nel piede per cui l'eroe cade spirando. Allora incomineia il combattimento attorno al auo corpo. Aiace presentari come avversario di Paride, d'Enes, d'Agenore e di Glauco. Quest'ultimo è ucciso. Ne segue poscia una completa fuga del Trolani, col furor della quale il corpo d'Achille fu ripreso, ed onorato di magnifici funerali (1). Il principal gruppo della nostra pittura corrisponde alle parole di Ouinto Sinimeo. Vi si vede Achille forato al calcagno da una freccia steso al suolo. Aiace difende il corpo dell'eroe, col ferir Glauco in un fianco, perché voleva tirare a se il corpo d'Achille per mezzo d'una corda. Si vede Paride che ritirandosi scocca tuttavia qualche dardo ad Aiace. Ence ed Agenore seguono tott'ora a combattere. Fin uni la narrazione di Quinto Smirneo corrisponde a questa pittura, ma sul postro vaso un altro guerriero chiamato Echippo troiano scoposcinto, combatte con la lancia contro d'Aiace, meotre un quarto eroc nominato Leodoco, figlio naturale di Priamo, cado a parte sinistra d'Enco ferito da un dardo che ali fora la gola. Questi due ultimi eroi, equalmente che il gruppo di Stenelo e di Diomede, di coi Quinto Smirneo non fa motto, dimostrano che il nostro pittore attinse l'espressa composizione da altri racconti e che in generale il combattimento attorno al corpo d'Achille era narrato in differenti maniere. Cost l'eruditissimo L. Hirt (2), il quale aggiunse qualche riflessione sopra d'alcune particolarità del disegno. Gli occhi delle figure son tondi e quasi animaleschi, il caso disegnato in un modo assai pronunziato nei profili, e in fioe I capelli che nelle teste scoperte discendono fino alle spalle. come qui nelle figure di Minerva e di Stenelo. I cimieri son chiusi dalle due parti del volto. I pappi attaccatl alle corazze e che attorniano le coscie e al disotto una veste senza pieghe, forse fatta di quoio. Il disegno è negletto in varie parti, me dimostra una certa destrezza dell'artista che l'esegui (3). Se peraltro è permesso il supporre che l'artista abbia voluto affettare nella sua esecuzione un arcaico stile, como pare esser più volte accaduto nelle pitture de'vasi, in tal caso non potremo trarre serie conseguenze dallo stile di questa.

<sup>(4)</sup> O. Smirnaeus, Paralip., I. m., v. 37, et v. 213-245, et v. 277.

<sup>(2)</sup> Monum. de l'Instit. di corrispondenza archeologica, pl. Lt, Annati dell'Instituto cit., vot. v. p. 224, anno 4883.

<sup>(3)</sup> Ist, pag. 281.

### TAVOLA CCCXLVI.

La pittura a figure pere della bella idria proveniente dagli scavi dell'antica Vulci qui riportata, è stata in vario modo rammentata nei libri d'archeologia, dove ognuno può leggere le descrizioni ed illustrazioni delle sue pitture (1), mentre qui pon intendo di recarne che un breve conno tratto dal parere dell'ultimo de suoi iliustratori, ch'è il ch. Ambrosch, Sul collo dell'idria son diginte un giro le mura di Troia presso i cui merti stanno le sentinelle, che secondo Omero essendo scampati dal furore d'Achille stavansi calmando la sete (2), e l'arciere che scocca il dardo mostra che ne son lontani i nemici. A destra del riguardante sta Andromaca accompagnata da due ancelle, in atto di timore, perche il giovine figlio s'è scostata dalla città, nè să rinvenirio col guardo. Il principal personaggio della più bassa parte e più nobile della pittura è Neottolespo il figlio d'Achille, che propostosi d'estirpare la famiglia di Priamo, avendo sorpreso il figlio di Ettore, lo sfacella impetuosamente perquotendolo sull'ara ov'è il tripode d'Apollo Timbreo, All'incontro del tripode si trova la porta Scea come ricavasi dall'astrusa epigrafe segnatavi al di disogra ekez, e da essa ebber l'egresso i Trojani dalla città per andar contro a Greci; e di fatto vedonsi due personaggi cui loro cavalli uscir frettolosamente daila città per andare a soccorrere il giovanetto Astianatte, e liberario dalle mani del figlio d'Achille. Minerva che fu sempre nemica dei Troiani si fa loro davanti, alzando l'asta come se volesse impedire che il figlio di Ettore fosse liberato da queita morte, alla quale era già destinato, volendo ella ad ogni costo, che senza ostacolo facciasi l'ultimo esterminio d'una schiatta a lei tanto odiosa. L'albero ch'è davanti a Minerva serve, secondo l'interpetre, a notare che l'avvenimento qui espresso accadde in pien'aria, vicino al tempio d'Apollo Timbreo. Chiuderenso il nostro ra-

<sup>(4)</sup> Passati, Bullettino dell'instituto di cerrispondenza archeologica dell'anna 1889, num. vrz, Vasi de'signori Candelori, pag. 79. Annali dell'instituto di cerrispondenza archeologica, (num. 111, atno 1834, inn. 3331v.) Schhuttig, La fin dra Prismipea, p. 304, Ambrucch, pag. 300. 4meli, Vasi Etruschi o Itale-greci giornola erzedico 1859, agosto.

<sup>(2)</sup> Omero, Biade, XXII, 2.

giosamento cel dire uniformemente al Sig Giulio Ambrosch, come rifettendo che Attinuatte è funciallo, che si è allocitatento dallo città, che in matritatena occorre sui propagnacoli, solicita forse dell'indegio di lui per ercare aleusa novella, son seppiamo opporre al parce di coloro che riconabbero nel vecchio chiatosa terre, qual supplicante con capelli bianchi, il pedagogo di Attinuatte. Imperocche essendo questi uoles prole di real sandon. Della diddic che le leven cuutodo singli diato a compagna.

Rigardo pol alle abbondenti epigrafi, delle quali va fregliati il fundo del nostro vara, non vè stato fonore cilentia per quante approcio chi anome della porta sersi in pol abbia sapato discifrare le scritteri perole. Peres il pittore de volle nella compositione initiare un arcadio silla, provincagioramente animare l'espressione delle une figure, affettà un carattere travaggioramente animare l'espressione delle une figure, affettà un carattere di actifitura e un linguaggio ornati dinisanto e per soverchi avriatutà di excuttura e la linguaggio ornati dinisanto e per soverchi avriatutà di eventuo inimiziligialite. Chianso questa una imitazione dello sille unifico e primitivo, percho non crescho che all'etti dell'arta, tuttivari rozzas chemi-bias, si potesse fare una figura cati bella come il nostro Trittolemo, ni cavalli come qui ai el vaso cost hen discinguati.

## TAVOLE CCCXLVII-CCCXLVIII.

Non suprei tessere, per cond dire, on elogio che parregianse il mertino della incella andrea darre nolose qui esposta e diplata nella dei fecce, con dei se bea diseguate figore bacchiche da me riportate in rame della grandeza non-testima dell'originale, possedetto dal ch. sig. car. dottore Fizzati, matterni intelligizationi di tali satichi monamenti, che ci serbano listatu il gasto del greco diagno. A varie figore di quere opera, miniti lai vintie della tro. CCCXLVIII, fis dato bonse di secretori di Becco, me frattatolo ogia volta che une rigignite l'accompaga, questa dirichira il nono prettudi li Becco ADVITOZI (E. E. però vero che i secredori e girorbani del paganerimo. melle serre lore insuino del catto, representavano dei divinita noteriane, alle quali cranta deliciosi (2), lo tanopiù non conetto di scorolare a questo il cerattere di se-cerdote, inquassobelo lo trovo in simuntari sco una girarne dipidato relicio.

<sup>(</sup>t) Ved. to tay, CCCXXXVI.

<sup>(2)</sup> Dupuis, Origine de tous les cultes, tom. IV, p. 394, 599, 602 e 608.

parte opposta del vaso, che ora osserviamo alla tavola CCCXLVIII, la qual figura per avere in mano una face ed uo vaso, manifestasi anche più apertamente dell'uomo per una sacerdotessa del medesimo nume.

## TAVOLA CCCXLIX.

Questa pitura, tratta da un vaso della collezione del conte di Lamberg, di Vienna, è stata pubblicats, ma scorrettamente dal sig. conte di Laborde, ed in seguito il ch. sig. Millingen la fece Incidere di movo per con memoria inserita orle Transazioni della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della Società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della società Reale di letteratura di Londra, tom. 11, pag. 3 della propositiona della prop

Aince press de una forte passione per Cassandra, è rappresentate enflitate di ragine in sórtunaus creine, e la strappa dell'alter di Minera, dove rensi refugiata, e nell'attitudine di supplier time abbracciata in status della Desa. Las los unitrice di Cassandra è persente, e senubra espimiera il terrore e l'Indiganzione ispiratate da una simile azione. È costri designata della incriticare Prodont, el il nome di Cassandra, è qualimenter espressa del l'epigiata NILANAPA secondo il didettuo correcto del Lacrani, che abitasson la parte del regolo (il Nagoli, detta la Basilicata, dove il saso fia travano.

La status della Dra è posta su d'un piedistallo. La di lei mossa è simile a quella del Talido, e d'attre oper del dinfantia del trer. Essa è arrasta di cimierro, scodo e loncle; uns con posta nel l'egida nel ta testa della Gor-form, sonoi cristata attributi. Di e ratus d'alvo, e d'un ostati de l'impilerato (irressa), offerte ordinarie di quei che implorano la protezione divina, si v-como sull'attare, soquesi alte nursa del tropa). Due schemier comparisono sull'attare, soquesi alte nursa del tropa). Due schemier comparisono sopreti parimente su quella parette e secondo l'istritànce che l'accompagna stativa del mante della parette e secondo l'istritànce che l'accompagna dell'acta en tropa, Qui non ostante taucas per norsa. Che più par che sia pintice stationni dell'actavi quel Quarva, corven a, seis dia, q'agletti di Minere, al lutivi all' uso di consacrare a questa Dea le armi di un mermico vinoi; cono ent'll'inde Cillisco conacra a Minere le sopoli di Diboto (i).

- (1) "E-up spreteres Hind. Z , vars. 480.
- (2) Lycophron, Cassandra, vers. 853.
- (3) Homer. Blad. E, vers. 765.
- (4) K , vers. 458-463.

All apongojo di questa apigazione del nome "E-ty-o, l'autore aggiunge, che lo appellazioni Evo- el Ravala da aleusol data a Minerus, quantimque indicanti altre divinita gereriere, asso come Eva-a derivate da Eu- ovvere Rempo e conseguentemente sinonimi. Si potrà dunque conduciore, che presso quantesua delle colonie greche ababilità in Italia; il nome di Eva-pa fosse statu usato qui in vece di quello d'Atene o Pallade, e secondo un uno comune in Italia il digiamme o vevero V la soutition al IE del Pittina sillabo. Dera d'appellazione EREPEA fi in seguito solotteà dei Romani, che vi aggiunsero la prefissa M come in molte altre parole (1). Quarta delicione potrebbe ancora esser d'uguala natura che qualità della impetrazione, in cui si sovvente s'invocano le divinità. Costi il nome di Meserro (2) che noi troviamo accernatio la quel di Minera e stata formato dil rigiote Eve-pranto di regione de mano lo quel di Minera e stata formato dil rigiote Eve-pranto di regione de mano lo quel di Minera e stata formato dili rigiote Eve-pranto di regiote de successi della considera della regione della considera della regione della considera della considera della come di manora della regione della considera della regione della considera della regione della considera della regione della considera della regione della

Lo scopo dell'antore di questa unemoria, è stalta di confermare la tratinonianza di homoiso d'Alicansasco (d), che Roma eru una città d'origino greca, e che v'era una perdeta identità fra le divinità, i riti, e le sittuini religione del Greci e quelle dei Romania. E quastoque i nomi di all'eume divinità abbiamo subito dei cambiamenti, i nomi della maggior parte di essessono formati o derivati da quelli de'Oreci.

# TAVOLA CCCL.

Chi nou vede che l'intenzione del pittore di questo soggetto, fu che rappresentanze il celebre ratto di Cassandra, accrilegamente commesso di Amer d'Olice a jordi della Der Pallede, la quale a tanto artire del guerriero brandi missocione, ma lavaso l'asta contro di inti La donna chè i in situazione opposta all'ero, anna tenza nono i nattre di Cassondra, poiche per tale fu giudicata anche nell'antecedente pittura: el ambedue portano in mano un oteratile fisora baseplicato, mas che si vede quasti simile in ordrambe. La Dez, che è al dissopre di alice, par che ai debha interpretare per Minerra armata d'asta, com' a bie conveniente ed in atto di fare agire dell'empireno la dile proprioca dell'empireno la dile i protoca de vera nel menorio, in questa el se prima volta el resultante.

<sup>(1)</sup> Pompeius Festus. V. Mecastar.

<sup>(2)</sup> Lanzi, Saggio di llogua etrusca, tom. 11, pag. 200.

<sup>(3)</sup> Antiq. Rom., lib. vzi , cap. 72.

trovismo dipinto nei vasi il nume che dall'alto dei cicii simum la status che lo rappresente. Le due figure l'una della donna prosimina alle mutrice in tato di marriglia e spavento, l'elbra d'un como che armato si accosta in satto d'Alexe, no due figure, a pare mio, ad pittore esgunte di la compositatione per empire in gire il campo che nel vano dovenat dipinte più evette come oggium a la compositatione per empire in gire il campo che nel vano dovenat dipintegnere. La ci-vette come oggium a la, si anticolo di l'albede, e la patere il simpulo vasteto, che è gittoto ai pedi della Dec, pare che reammentino l'intitità sodile per-difficie della misera Casamaira, ormati desittata sepulir la sorte della Margan-Gercia percendi data dall' Dianosamira, denna della misera Casamaira, della discripativa di l'invisiona potrio. Quasta pittura spetta prefeta principativa di l'invisiona di l'albenda della Dianosamira di la misera Casamaira della di Trois sua potrio. Quasta pittura spetta prefeta principativa di l'invisiona di l

### TAVOLA CCCLL

I vasi che jo qui riporto, li trassi della seconda raccolta amiltoniana (2), ove son proposti all'osservazione de'dotti per la loro singular forma, e poiche in uno di essi riconoscesi qualche figura di cavello, e nell'altro di un'anatra, così fu supposto che il primo fosse destinato ai sacrifizi di Nettuno, e l'altro a que dei demelli di Leda. Io peraltro pon credo che vasi di si piccola mole e si ridicoli, fossero destinati ad usi cost serii; ma piuttosto voglio persuadermi, che avendo in animo il vasaio di sodisfare alla liturgia gentilesca nel far dei recipienti di terra cotta per chiudersi nei sepolori, qualunque ne fosse la forma, che anzi par che si cercasse di variaria in cento e cento anise, cost, cred'io, che il vassio, a solo nadetto di variar forme al suoi recipienti, abbia dato al vasetto superiore la forma d'un cavallo carico di due grandi anfore vinario, colle quali viene ad aver la sua soma, lo che nulla avrebbe da far con Nettano; ed al vasetto inferiore per semplice capriccio abbia data la forma d'no anatra. Dico ciò sul fondamento soltanto che negli scavi che fannosi dei sepoleri si trovano vasi d'infinite forme e grandezze e non di rado di scherzose o ridicole rappresentanze; e forse questi eran fatti ad uso di lucerne.

<sup>(4)</sup> Tom. III, tav. Lvji.

<sup>(2)</sup> Footant, Pitture di vasi anticht possedati dal cav. Hamilton, tom. 1v, tav. ".

### TAVOLA CCCLII

A dare no altro esempio della bizzarria di vasi sepolerali, ne presento qui uno pubblicto gia con difigente ineisione dal ch. signoc Gargiolo, che in Napoli si lisene da falanno per un rittrato d'un sacretto de Besco, e benchica coppia di giovani è dipinia nel labbro del vano stesso, che suole aver nomo di urceolo. Io poi credo che questa testa potrebbeni anche dire di sattro (d).

### TAVOLA CCCLIII.

In questo bella reporesentana par che il pitture abbia confinoi il pound'oro, che fi dispetato fre la tru De, coi poni ch'ebbe in dono Ginnondalla Terra in occasione della di lui notre con Giove. Didatti qui comparine l'altata Iride, o la Vittoria in atto di aver conargento alla rectirrata regiona che cicto Ginnone il ponno d'oro (2), che ella dunà al consorte. Bia pi in steren Ginnone il ponno d'oro (2), che ella dunà al consorte. Bia pi in steren Ginnone il ponno d'oro (2), che cia dunà al consorte. Bia pi in stere, pioche nel diginato vi ai vede filterorio in atto di starbeder quel pomo pri portario a Paride, phe statasi assisso col suo censo a lato. Vi si vedono pure la tribe Pa, Minerva arantas, Ginnone lo ricco trono, coun regina e connecte del gran tonante collo sectivo in mano, sul quale è un cuesolo come la rappresentavono già Argolidi (a vetere collo specchio in mano. Il vaso che ritices questa pitture fu trovato nella Basillicata, ed apparticese al signor Gergiolo che il da pubblicato (5).

## TAVOLA CCCLIV.

Un genio nudo ed alato è seduto su di alcune rocche, davanti a lui una sacerdotessa o una iniziata , involta in un lungo peplo, par che trattengasi

<sup>(</sup>i) Gargiulo, Raccolta de monum. 1 più interessanti del Mus. Borbonico tav. 85.

<sup>(2)</sup> Apollodor., Bibliot., Itv. II , § 41.

<sup>(3)</sup> Gargiulo cit., tav. 446.

<sup>198818.</sup> TOM. 14.

con questo genio; rappresentanza mistica, della quale è difficile di caratterizzare precisamente il soggetto [4].

## TAVOLA CCCLV.

Seppi circa trent'anni passati, che in Pisa vari anni prima nel fore un pozzo, fu trovata una fornace di vasi di terra cotta, fra i rottami de'quali se ne trovarono alcuni dipinti a figure rosse e fondo nero, i quali furon raccolti e denositati per ornamento al pubblico museo di storia naturale di Pisa. Di là qualche tempo dopo passarono alla R. Galleria di Firenze e si confusero con gli altri vasi fittili di quella raccolta. Informato di ciò, io feci tosto le più diligenti pratiche ad oggetto di ritrovare tra i vasi dipinti della R. Galleria quei di Pisa, ed esaminato l'inventario degli oggetti d'arte di quel R. stabilimento, per sorte vi ravvisai uno di questi vasi, poiché il vaso stesso conservava il numero corrispondente nell'inventario ch'era l'86, e ne trassi immediatamente un esatto disegno che qui fedelmente riporto. Ognun vede che lo stile di queste pitture è tutto greco, e simitissimo a quelle che sempre si trovano nella Magna Grecia, che sicuramente furono fatte da greci artefici. È dunque assai naturale il credere, che essendosi trovata in Pisa la fornace, dove furono eseguiti que'vasi che mostransi di greca manifattura, siano lavori di greci artefici venuti, in Pisa per far vasi dipinti. Tanto io eredo che si facesse anche altrove per tutta Etruria e inclusive a Vutci ch'è la sorgente maggiore di si antiche stoviglie. Ma su di ciò son per fare qualche altra riflessione scrivendo delle tavole seguenti. I soggetti che vi si contengono a me sembrano del tenore medesimo dell'antecedente CCCLIV tavola, che l'erudito Laborde dichiara per una rappresentanza mistica, della quale è difficile il dare una soddisfacente interpetrazione. Il giovanetto nudo e sedente avendo in mano un gran ramo bipartito, come vedemino altrove in meno di Apollo (2), potremo erederio Apollo ancor questo, a cui da una donna si fan delle offerte. È poi cosa dura il dover confessare, che dopo l'esame di centi e crati di tali stoviglie, che han da una faccia uno o due o

<sup>(1)</sup> Ved. Laborde, Coltection des vases grees du compt. de Lamberg, tom. 1, vignetta XIII.

<sup>(2)</sup> Ved. le intole conxviit, conxit.

tre nomini ammantati, non se ne sappia per anco il positiva significato, qualora non si voglia esser paghi di congetture. Iln voluto riportare il vaso inedito nella sua forma, e colle respettive sue pitture ed ornati alman per meta, onde vedasi che in nulla differiace dai vasi della Magna Grecia e della Sicilia.

### TAVOLA CCCLVI.

Leggai quel che scrive l'erudite signe cav. Milingen in proposite delle pitters d'un vaso fittle in queste CCCUT truba riportate (f). « Vechari qui tre giovani quasi discernii su i letti, davunti s'quali ton due menue secarie senas sicure piatte, essenche gla terministo il ne prama. Il costègne di questi giovani fa vechere gli stravisi, si quali si danno in prela: un di loro ve tattavia coesquata so here, ci tene in ciancama mano una tazza che sendre alternativamente instarer: firese facendo un gioco del grocre di questi giunti del mantarer. Arteno ci si decervirere in un modo chiaro abbasturas. Soli davanti del quadro è una sonatirire cel una danza-trec; la prima sottata sulla spoda d'un telto, unosa il depopi fanto, mentre la seconda ballando misura il tempo col batter de'crotali, n cimbati che dire si debboo (2) deri si debboo (2) deri si debboo (2) deri si debboo (2)

« Era uso negli solicibi penul di introdurre alla fine di ciasena serzito, per divertire i convivilai, i del musici e de giucoclatori d'opin numiera. Le donne che escreliavano queste professioni, erano in generale del rango di mercetici (3). Questo genere di divertimento o di ballo chiamvasi acrossono. Zemionte e Attene danno a questo proposito multe nottici. Due vasti in forma di cultin son sospesi entre una spece, di rete alla murreglia, neve si redono noncrà descricotri oggetti che si sossono credere due corone; e v<sup>2</sup> è pur una lite. Presso i Greci la mustes era una parte essenziale dell'educazione (4), e col convitt monorata dell'activationente la lite a el il fisuto ».

« Simili rappresentanze trovansi apesso dipinte su i vasi, nve smavasi di

<sup>(4)</sup> Millingen, Pelntures de vases gr. pl. viti.

<sup>(3)</sup> Athaeneus, lib. xIV, eap. 39.

<sup>(3)</sup> Homer., Bind., tib. xviii , 604. Atheo., l. iv , cap. 3.

<sup>(4)</sup> Athen., l. xtv , cap. 22.

porre auggetti esprimenti la gioia e il piecere. Il vaso che mostra questa pittura, fu trovato presso Agrigento. Nel rovescio zono tre ciebi che il trattengano fra loro ». Così l'erudito Millingen. lo vi agginago l'ossevrazione, che la tazza instatata da mo dei recombenti, è ornata al di sotto in modo, che ono se ne trova umi sienno tra i vasi fittili sepolerali, quasiche i vassi potori e d'uso domestico fossero di tatt'altra faggia dei seoslerali.

### TAYOLA CCCLVII.

Quel misticismo, del quale i greel pittori de vasi fecero un uso frequentissimo nelle loro composizioni, pare che andesse a rallentare in Toscans col decadere delle arti. I bassirilievi delle arne cinerarie di Volterra, di Chiusi, e di Perugia, che si gindicano d'un'epoca più che adulta nell'arte, non serban vestigio del mistieismo indicato. Ma chiusi (1), e Pisa (2) hanno dati dei vasi, ove le mistiche rappresentanze ebber luogo, e qualche traccia pure ne dettero i vasi dipinti trovati nell'agro volterrano insieme colle urne einerarie. lo dunque sempre più mi confermo nel eredere che , nel fanatismo delle mistiche rappresentanze, vari pittori greci istruiti delle misteriose dottrine sian venuti in Italia, e sparsi nei paesi, ov'era maggiore il lusso della inumazione de cadaveri, siensi dati a dipinger vasi per chi ne avesse voluto acquistare, e se ne fecero da costoro in Pisa, in Chiusi e specialmente in Vulci, ove se ne son trovati in numero prodigioso ed altrove spersemente in Etruria. Chi non accettó quella mistica religione, manco di por vesi dipinti ne propri sepoleri, o non vi si adattò che assai tardi. Volterra è fra questi ultimi Inoghi. Frattanto i greci pittori vedendo in decadenza il credito dei loro lavori, par che abbandonassero questo paese, ed allora fu che i nazioneli presero impegno di fabbricarne da sè medesimi. Non sapendo peraltro trattarne i misteriosi soggetti al pari de'greci, contentaronsi di rappresentarvi in qualche bizzarro modo de'contrasti, che significasser quei delle unuane vicende, nelle quali dal gentilesimo era prescritto di portersi con virtuosi modi a guisa di eroi. La pittura della tavola CCCLVII, che inedita esibisco allo spettatore, ha i surriferiti caratteri. È in un vaso d'ordinaria forma

<sup>(1)</sup> Inghirami . Museo chiusino sparsamente

<sup>(2)</sup> Ved. lav. cccLiv.

trovato. Volterra, ov' é djuito da uno parte « dal' sitra van somo che alferra un grande uccello a toto di volterio co una calvas uccidere, mentre il volatité rabbiosamente lo assale e lo morde. La goffaggiae di tutto il disegio, abbantana di pre si manifesta che pro li mensori operavati comglior mesetria. La fivola delle grue, che si battono cui gignosi, non potette avaree preson gli terrachi alem ministro digilitato, a reno quallo del combattimento e contrasto. Quando Ossero ud non divino porma dell'Illide (i) rezumento che le grue generagiando col pipensi faccuoso grande schaimana, non che altro fine che di unare una comparazione fra le grida del Tiviani, con quali edi una cuelli, che, a vero dire, a fina astrite assai da hontano. Vero è perafire che nell'Egitto questa favola tobbe un significato più serio, duel semo alle pitiutor, che ripetrvano sui loro vasi, de'quali pronaguire qual semo alle pitiutor, che ripetrvano sui loro vasi, de'quali pronaguire uni a truttere.

## TAVOLA CCCLVIII.

Il vaso dipinto, che in contorni faecin vedere qui copiato, proviene dai sepolori di Volterra, ed è attualmente nel museo etrusco di quella città. In ne riporto inclusiva la forma, perchè ai veda quanto degenera dal gusto squisito de Greci, anche pel dar forma ai loro vasi di terra cotta, e perciò lo giudico un prodotto dell' arte in decadenza eseguito dai nazionali d'Etruria, dopo che i Greei ne aveano abbandonata in questi paesi la manifettura . e gli Etruschi vi si erano sostitulti. La favola del contrasto dei nigmei, con le arue è la stessa che videsi trattata nella tavola CCCLVII. Qui v'è di più la pittura del collo del vaso, dove è ripetuto con depravato guato il soggetto medesimo, consistente in due cavalli presso una colonna. Già dissi nella spiegazione antecedente che i pigmel combattenti colle grue rammentavano i contrasti della vita. Ora soggiungo esser quei cavalli un segno delle gare equestri, che tendono di giungere alls meta, ehe aegna la loro vittoria, indiesta qui della colonna che vedesi nel mezzo si esvalli. È iusomma tutta la rappresentanza il simbolo dell'uomo che dopo i contrasti della vita giunge nel morire alla meta d'un eterno e beato, non ehe onorevole riposo. Così

<sup>(1)</sup> Lib. III. vers. 3, 6.

noi vediamo nelle urne einerarie etrusche, frequenti rappresentanze di combattimenti, come qui le grue combattenti coi pigmel, e su ciascun coperchio del suo cinerario osserviamo scolulto il ritratto del defonto già coronato in guisa di trionfante, starsene in riposo a godere un beato simposio. Ebbe a vero dire la favola delle grue un altro significato più misterioso, ma non so se gli Etruschi la prendessero nel senso medesimo. È noto ebe il nome di pigneo corrisponde in greco idioma a quello di cubito, col quale misuravasi l'escreseenza del Nilo. Le groe che schiamazzano, annunziano coi loro trepiti quella stagione, in eui si abbassa il Nilo di vari cubiti d'acqua, e la loro scomparsa finge la morte de pigmei cagionata dalle grue, vale a dire nel tempo ehe quei volatili schiamazzando passano per l'Egitto, ed allora fertilizzato il suolo di quel paese se ne attende abertosa rarcolta. Questo significato simbolico è cagione, come dissi anche altra volta (1), ehe il contrasto dei pigmei colle grue si trovi ripetutissimo nei monumenti antichi di vario genere, ma particolarmente nei sepolcrali, e più che in altri nei vasi dipinti, mentre è questo un simbolo di une future felicità che debbono attendere i giusti dopo la morte. I greci pittori han replicata pei loro vasi guesta reppresentanza (2) e gli Etruschi han probabilmente voluto imitarli nel frequentare un tal soggetto nelle pitture loro, forse anche senza confondersi nella provenienza egiziana di questa favola, ove il carro trionfale espresso nel collo del veso non v'è richiamato

### TAVOLA CCCLIX.

Quando trovaronai a Canino gran quantità di vasi dipini nei repoleri, aperti per caso, si pensò immediatamente che ivi stato fosse la necropoli d'una delle giù rinomate elità dell'antice Etruria, e tosto venne in pensirero che ivi fosse un di la perduta Vetiolosia, la quale per aleuni rapporti non disdicers a quel solo. Riscolato la fontasia da a nobile idea, fu immaginato, che uni vasi

Gatleria nmerica o raccolta di mnnumenti anticht vol., I, Illade, pag. 445.

<sup>(2)</sup> Miltin, Peintnres de vases antiques vulgairement appetés etrusques, tom. t, pl. LXIII; e Tischbein, Pittnra di vasi antichi posseduti dal cav. Hamilton, tom. II, tav. 7.

medesimi quivi sepolti, al dovesse în fine trovare qualche pitture, che ne confermasse il aupposto. A tali ricerche parve opportuna la pitture delle presente CCCLIX tavola trovata appunto negli scavi di Canino, il cui proprielario scrisse a dilucidarle nel termini segimenti.

« Un giovane toro coronato di fiori e di una forma ideale si disseta in un vaso. Dietro al toro a 'rrge un tripole: un'alata giorine diademata getta nell'incoro di come di come

« La femmina alata, prosegue l'erudito illustratore, sembra l'allegoria del senio di Vetulonia Fitulorum nutrix, e dà per approvato da scritti accreditati che quell'antica metropoli avesse dato il suo nonir di Vitalia o Italia alla penisola, e fra le etimologie del nome d'Italia dottamente sostiene potersi adotter quella, che appoggiasi sul nome d'Italos, che indica abbondanza di armenti, a fertilità di pasture; e soddisfatto di tali comparazioni chiude il sno dire, mostrando che nessuna parte della penisola non corrisponde meglio a questa etimologia che le nostre marrimme, tanto pel fatto, che pel nome di Vitulonia. La tenia, che ha in mano la seconda delle nominate pinfe, indica, secondo il prelodato interpetre, il legame che riduce gli animali selvaggi allo stato domestico, e può in tal guisa fare allusione alla prima civilizzazione dell'Italia. Questa pittura fu pubblicata in magnifico sesto del principe di Canino, che n'è il proprirtario e l'interpetre; r nel catologo ch'ei dette de'snoi vasi porta it num. 542. Qual sia poi l'opinione mia relativamente al significato della pittura or esaminata, la dirò all'occesione di produrre altre pitture molto analoghe a questa.

### TAVOLA CCCLX.

Il vaso or descritto ha un'altra pittura nella parte opposta, che pure fa noda di suo possessore e descritta nei termini che seguono, a l'u usuno bartasi nella forza dell'età, coverto di impo manto e col braccio destro appoggiato ad una lancia, sta in piedi fra due giovani matrone summantale r curenate di liori » : quindi nota per le iscrizioni al num. 841, 582 c 842 bis che dion notalina di compute N.A.E. NCOS A.A.O.X.(1M) anul fosse il iniciari.

(1) Bonaparte principe di Canino, Museum etrusque, pl. x, pag. 65.

cato di quelle figure ammantate, fu da me in qualche modo accennato alla descrizione della tay. CCCXXXVII.

#### TAVOLA CCCLXI.

Il presente soggetto lo trovo tra le pitture de vasi fittili pubblicate dall'erndito D'Hancerville (1), e vi ravviso Bacco sedente con ferula in mano avanti ad nn tripode, a'cui piedi è guidato un toro da una vittoria alata, mentre un'altra di esse lo attende per incoronerlo. Le due estreme figure, ch'io giudico un baccante ed une bacchica femmina, non le veluto come parti integrali al soggetto, perchè possono, come ho detto anche poche pagine indietro, essere introdotte qui dal pittore per ingrandire la composizione, poichè il compo dove si doveva dipingere, non tollereve d'esser occupato da poche figure. Il toro guidato dalle vittoria, io lo riguardo come il segno del boye celeste della primavere , simbolo della rivolnzione lunisolere , osaia del compimento dell'enno, che resulta dal movimento combineto del sole e della luna, considereto nei suoi rapporti colla vegetazione annuale e colla fecondità universale, il cui sviluppo ogni enno torna nell'equinozio di primevera, che secondo i calcoli astronomici cadeva molti secoli fa nel segno del Toro. Questo ritorno ere danque considerato come un corso già compito, come il trionfo per esser giunto ella meta, come una riportata vittoria, per la quale ricevere le meritata corona. Baeco stesso, in quelità di datore della vita. presiede sedente e gindicare del pieno compimento di quell'ennuo corso, che ha principio nell'equinozio di primavere, allorguando il sole entrato nel seano del Toro celeste reca ella terra un calore che supera e dissipa il freddo semale. E poiché il sole fu dagli antichi personificato in Apollo, così noi vediemo il toro giungere e contatto col tripode allusivo ed Apollo medesimo. Se pertento prendieno in considerazione tutta la rappresentanza qui espressa, noi potremo giudicarle il simbolo del sole giunto al segno del toro celeste, vale a dire ell'equinozio di primavera.

<sup>(4)</sup> Antiquités etrusques, grees, el rom., tom. 11, pl. 37.

#### TAVOLA CCCLXII.

Le pitters qui espressa e in un vaso cesginia expostamente a quella della tutula antecedente di vaso medismo, dui intesti in nontana d'armonio musicale, concrata della vitteria, e che in trora melto analega, all'altra gilurus della tessao vaso per la vittoria riportata dal Torro, o piettoso dal
sole, quasdo è edi segno del Torro crieste. Dissi anche altra volta, o
Giove distratti i perversi gigensi, vera per ul messao ricondotta Tarmonia
nella natura: cece domque uni armonia vittoriana nella primatera; el dagiunsi esser questa la periodica sorta delle stazioni in totto ili giro annuale
del sole, paragonala, cere fi e a quella delle insince, che dicercania passate dai
mali di questa terra alla felicità che loro era prossessa negli Elisi alla morte
del copp (1). Rom mi si domanderia perche qui sian dele e vittorie, dopo
quel cha vedemuno nelle turole già spirgate; solo netrerò che la vittoria sales; (7)
di questa Cereza la turo ci milia de quella sersa di sile la verdo. COLLEX.

## TAVOLA CCCLXIII.

Son questi, come ognon vede, i preparativi di quella ciclaire fosta che faccusi in Greca, e massimanente in varia solenzia in Atrea, la qual nominavasi la corea colle faci (S. Coninciala la corea, doranzai far circulare da una maso di Nara le faci, enera sopegeria; e sensa interremper la corea il significato era questo che le etta si succedono, le generazioni si rinanvoltano e ai trassettono tracorrendo la face della vita. Quest' allepria raccidud qualche tratto del gran quebro della nature (Al su la pitore qui aggiunge un tore ritenuto dalla Vittoria, quasiché fosse giunto gloriosamente alla mate del suo corre, o frattacto vediano un tripole precisamente al sopra del tore. Se le congetture has longo in quest'opera, direi che le tre-resperentamente del tavole COLIX : COCIXI el COCIXI attento.

<sup>(4)</sup> Yed. pag. 59.

<sup>(2)</sup> Monumenti etr., ser. v, pag. 314, 344, 415 e 424.

<sup>(3)</sup> D' Hancarville, Antiq. etr., gree. et romain, tom. sm, pl. 36.

<sup>(4)</sup> Pottuce, lib. viii, cap. 1x. § 3.

<sup>(</sup>MODIS- 708- 17.

desimo significato, perchè in ognun dei tre vediamo un bove presso ad una o più vittorie, ed un tripode. Il più aemplice, ch'è il primo, ci dimostra il toro in atto pacifico di bevere, non già il nettare, ma qualunque siasi bevanda refrigerante, della quale abbisogna, dopo aver percorso il suo atadio fino alla meta ch'è il tripode, o sia l'emblema del dio del sole, come abbiam detto; ed a questo proposito ne allego in esempio le varie rappresentanze de'vasi stessi, dove un guerriero, o un atleta dopo esser giunto alla destinata sua meta riceve dalla vittoria o da più vittorie (1) e premio e ristoro. La pure alla tavola CCCLIX, oftre la vittoria che disseta il toro sitibondo per la compita sua corsa, v'è un'altra vittoria che prepara il diadema o cinto di gloria per decorarne il vittorioso toro giunto al tripode significativo di Apollo e del sole. Nelle altre due rappresentanze tav. CCCLXI, CCCLXIII lo stesso bove, lo stesso tripode e le vittorie medesime significheranno la cosa medesima, vale a dire il sole che all'equinozio di primavera si trova unito col segno del Toro, dopo che ha scorso col suo cammino gli altri undici segni del zodiaco, e noi vedemmo nelle rappresentanze vascularie esibite in quest'opera, che molte di case alludono al soggetto medesimo, ad oggetto di render meno amaro il momento di morte, colla speranza di una vita auova dopo quel punto paragonato a quello della primavera, nel quale pare che la natura torni da morte a vita a prolificando puovamente ogni anno. Gti altri accessori che nelle due composizioni delle tavole CCCLXI, e CCCLXIII si famo ostensibili, non sono che aggiunte del pittore, ad oggetto di render più ricca di figure la composizione dov'è il toro colla vittoria e col tripode. Che se la composizione della tavola CCCLIX alludeva al nome di Vetulonia, perché mai dovevasi dipingere nei vasi della Magna-Grecia delle tavole CCCLXI, e CCCLXIII? E quel tripode della nominata tavola CCCLIX perché inesplicato?

## TAVOLA CCCLXIV.

Tra le composizioni vascularie di questo raccolta, reputasi la presente per una delle più belle, per la sempicità de tratti, per la purità de contorni, per la convenienza dell'impressioni, e per la bellezza delle forme, non che per la franchezza e disinvoltura dello sitle. lo ne trassi il disegno da un

<sup>(</sup>i) Yed. tom. III, tavote ccxxvIII e ccxxvIII, tom. IV, cccxI e cccxII.

vaso già posseduto dal march, cav. Domenico Venuti, che l'ebbe dagli scavi di Locri, ed eccone il soggetto. Non poteudo Teseo soffrire l'ozio, e volendosi d'altronde guadagnar l'amore del popolo, andò in traccia del toro di Maratona cha infestava tutta la regione della Tetrapoli, ed avendolo preso vivo lo domò e lo condusse nella città, traversandola per farne pompa, e in fine le sacrificò ad Apollo (1). A queste racconto dà origine il sole, cha arrivato al segno del toro al levare la sera della costellazione di Teseo o del Serpentario, ritorna sull'emisfero apperiore, e prolunga l'impero dei giorni splle notti. Chi sia quel vecchio coi capelli cannti e hastone in mano, ch'è dietro al toro, non saprei dirlo; ms la donna ch'é avanti con simpulo e patera in mano è certamente del carattere stesso di quell'alata vittoria che vedemmo alla tav. CCCLIX, pronte ambedue a dissetare una il toro, l'altra l'eroe che lo doma, e frattanto quall'animala sotto una diversa favola significa equalmente il segno del toro dominato dal sole coll'equinozio di primavera , facendone Teseo le veci, qual'eroe solare, aidereo, e vittorioso del Toro celeste, cioè il sole che occupa quel segno coma replicatamente dicemmo nello spirgare le tavole antecedenti.

## TAVOLA CCCLXV.

Una illustrazione dottissiana della qui esposta piltera, dataci dal ch. sig. Penofia aggli annali di corrispondena archiologion, sin dispona dal prolingirmi gram fatto nel tesserse una seconda volta il reconsto; sicché sia contento il lettore di una reluzione commaria. Egli da principio al suo ragionamento dall'accomisire oltremodo il disegno di questa composizione Dopo dei rimarca essere il costume del giovane quello indohitatamente d'un viaggitore, e la sua negliginata espolitatara quello di un nono di basa condizine; e come viaggistore ben gli si addice la lancia, onde potensi sebrenitre dal ladri, e labologi dalle benda fercio. Il di sia none extrito presso il sun fronte Eu-polpe il tonon pastore, come Othwata. Edipo quel del giorinteta che il gastore porte sua herecio. Questi è dauque il giovietto. Edipo, che suo padre Lalo, tennendo la minoccia dell'orocolo, di priri cioè per le unasi di son fallo, avea fetto esporre salla vetto del monte Cierco. Avanti gli svesto del monte con con con con disco.

<sup>(1)</sup> Paus. Attte. p. 26.

Into force i parciti, le cui cicatrici fil restaramo per tutta la vita, e per cui al chiano Bioga, coica a pieli gonto. Il upastore di Sicone scoppi canamimente over Il hambino era stato nasconto, e portatolo nel suo tagginto, dispo qualche tempo, lo presento il er Bollio, la cui sposa. Periche detries crasdi educardo. La rappresentanza che il pittore ha nectio indire il viaggio del pastore a Coriato. Il giovinetto che ha in braccio, montra di osffrire per cafigio dei feriti sua piedi, nonche per gli strapazzi soferzi inclia miservalie sua vita puerile. U usono harbito dipinto ani rovercio di quest' suffors, situato qui in feccia Electrico, portebbe fire allatione el rei Corinte; ma in-ripcitismo dello atesso personaggio sepra tutti datri vasi, dove forma Toenamento del rovercio, victa di porre dell'importanza a quenti piostei (1).

## TAVOLA CCCLXVI.

É assal grazione questa composizione rappresentante Petros che si prepera alla grande impresa d'uccider la Gorgone, e du fai ricevato da Plutone il berretto, e da Mecurio i anolati. Ora Minerra gli da lo scado adonantino per vederii Medasa e l'arpe o spada falezia per uccideria, troacandel el capo. Nel rovescio son due figure hecchiere come per ordinario si trovano, e ci fanno intanto avveritit, che queste sioviglie dipinte, spettuno como in dissi altra volte, alla religioni di Bacco il toserratore dei meri. Il vano è stato travato in Paglia e si conosce per le cure del sig. Gosgiolo (9).

### TAVOLA CCCLXVII.

Appens Oreste che uccino Clitementra el Egisto che fu investito delle brire, e fu obbligato di portaria a Delfo a crezera un nasia nel tempio d'Apollo. Questa tavola ei fa vedere ch' egli vi e giunto. È assiso nel toogo il più vicino al nume, altato al suo tripole. Apollo avente in una assaoa la lira e nell'altra un ramo di lauro, ascotta atteniamenti el disserso delle assersio-

(4) Annali dell'instituto di corrispondenza archeologica tom. VII, Oedip., enfant pag. 78 Monum. de l'institut. pl. XIV. T. Panoska tom. II.

(2) Raccolta di Monumenti più interessanti del R. Museo di Napoli tav. 122

tesse. Ella, si dire d'Eschib, estet nel tempio unitamente a Oreste, sule le frier che Apollo avera addornaniate per dare un momento di solliero a quel troppo infelire colspevide, ed osservio che il giovine principie tuttavia gorciolismo di Sangue: s'inorridi tulmente a questa vista, che non pensado a far ottenere la risposta a quel cid reun venuito aconsulture il amune, cidicario in faccio al medezimo ch' ella abbundonava per semper la curs e la custodis del suo tempio, e ad altro non pesso che a finggre (1).

## TAVOLA CCCLXVIII.

La vita d'Asiasatte dava dell'impicientare ai Greci, i quali tenerazione che i como violenze un gierro vendicare la morte d'Eliner no geniore e riobbireare la città di Troia. Ensendo contrari i venti pel riorno in Grecia, Calcanite annomia che per fue cons grata sgli Del, bisogiarea precipitore Astinnatte dil illa oble immer. Induron Antiomene nastocce il figlio: Uline lo secpri e fece caegaire la barbara sentenna (3). La turola rappresenta, accosso il dotto interprete che i limitato, il momento che precede quato cradele escusione. Una donzello che ferne è Polistera sia del giovine principe, implore da Ulinea i del lui salvezza, ma quel ferore ha deto gli i mosidini, nel n'eruna attenzione alle preghiere che gli vragono indirizatte. Un sodolo sull'indo i mon torre (o pintitoto accossio me nol focciare donnestico serro salto de iniervi) tiene Astinante minacciandolo col gladini, e guarda Ulinsa per mene proton do dobberin al di lot cenno. Il indendilo stende te braccia verro la matrice, la quale cerca di riaredre il fatale intante, nella sarranza. che Ulinse fannome a l'interestrica (3).

### TAVOLA CCCLXIX.

- A conoscer le varietà che a incontrano nelle rappresentanze del ginnasio, delle quali ho dati altri esempi (4), eredo giovevole riportare il presente monumento, che fortunatamente ha l'indicazione di sua provenienza. Frattanto
  - (4) Eschit. Eumenid. 33, 60, 65.
  - (2) Serv. ad Anneid. 111, 489.
- (8) Tyschbein, Pitture di vasi antichi pozseduti dai cav. Hamitton, tom. 11. 12v. VI, pag. 10.
  - (4) V. tom. I, tevv. LXXX, LXXXI, LXXXII.

farò qui conoscere completamente quanto ne ha scritto il celebre Laborde, che l'ha pubblicato, ed eccone la sua illustrazione.

« Un vecchio la cui composta positura , il mantello del quale si cuopre c la bacchetta come anche la sua corona, fannol conoscere facilmente per un maestro dei giuochi, o per un gionesiarca, qual vedesi star in piedi nel mezzo de'due giovani che si disputano il premio della corsa e del salto (1). Il primo a sinistra presenta al ginnasiarca gli alteri (2) o contrappesi di piombo, che si tenevano in mano, e che rendeva quegli esercizi più difficili per coloro che non vi erano assuefatti, ma più facili o quei che sapevan servirsene per conservar l'equilibrio (3). Questo giovinetto par che istruisca, a sfidi l'altro ch'effettivamente guarda con altanzione quegli oggetti. A sinistra della rappresentanza v'è un altro nudo giovine, che viene ad assistere o questa lotta; a dritta é un giovine agonotleta, che indubitatamente dee far le veci del maestro per assistere alla lotta, e mantener l'ordine nella palestra. Si osserva su quasi tutti i monumenti accanto al combattenti, o ai ginochi, o alla guerra, dei simili araldi, o testimoni, che tengono delle bacchette per segno di loro autorità, e che abbassano fra i combattenti per separarli: ed eran costoro nel tempo medesimo giudici ed assistenti. Questo peraltro pon è un di tali araldi, ma un de giovani che si prestavano in ainto al maestro nelle di lui funzioni, e che aspiravano a rimpiazzarli col tempo. Potrebbesi quasi assegnare un nome all'impiego di ciascuna delle persone qui astanti: i due giovani che guardansi a vicenda sono gli atleti che vanno ad esercitarsi nel ginnasio, ch'era una preparazione di cui Platone (4) parla nelle sue opere e Virgilio in questi suoi versi.

> Exercent patrias oleo labente palestras Nudati socii (5).

- (1) Aristoph. ad Ac. 393. Elian. 11, 20, p. 503.
- (2) Martial. in Apoph. 14, 49, Sat. vi, 419.
  (3) Theophrast, in lib. \*so: \*ex-\* Artstot., v. probl. viii.
- (4) Plat., De tegib. viit, pag. 830, ed. Stheph.
- (5) Virgil., Aeneld., I. 111, v. 284.

Il giovine che noth ha il hastone in mano è un dei pedorità (¿l. L'altre giovine vestile none il maestro, portudo come la la crossa, la hacchita e il mantello, è sema dubbio il sistarco (?) ch' è una dignità inferiore peraltro a quella del ginnaiore, o prefetto del gionasio, ma non poro eminente. Se questa piture obbe rapporto per analoja in miserie, essa rappresenterebrie i differenti gradi della iniziazione dal primo grado fino al più enimente; in quanto por di disegno dal dicompositione, queste dos qualità corredere in nostra pitura dei unigliori tempi dell'arte. Il vaso dov'era dipiata in travaso Lacre (d) ».

# TAVOLA CCCLXX.

Questa graziasistima composizione, mirabile non meno per la di el empilità che per l'elgama del disepo, è luterpetria da pirmo suo illustratore (à per un concerto musicale, eseguito da dee muse davanti ad Apolleché è or nune, nò el estende più oltre a ribettere sulla secla di si negotiuper consume un vaso da porsi in us sepoiero, o almeno da usarri per le finmetri erriannic. Volendo i pertanto protravere lue in investigacioni più oltre, mi volgo indietro a riprendere in esante le molte figure che in mezzo a varie composizioni vedemmo assise, zuoundo un qualche strumento, e specialmente i doppie titile, e vedenovi non rarramente apolto, oppure una ligara sefente occupata dell'armonia di qualche strumento, non chel difficolti di suppori ra preprenentato quel nume qual mondano Apolio diretto allo enervazione costante dell'armonia naturale; pericheb le sajum nostre, come dire il patonico l'icino, quasi tripulando concordemente, adattano e conformano a tale armonia i foro periodi a nella disessa che nella permanenza nel mondo, come el ricitoro al lie miprero (il).

- (t) Pollux, Onomast. I. III, c. XXX, seq. 154.
- (2) Ammian. Marcellin., l. xxi, init.
- (8) Laborde, Collection des vases grees ee., vol. 1, pl. vii, pag. 7.
- (4) Laborde eit., vol. 1, tav. viii.
- (5) Ved. tav. cccxL, p. 63.

## TAVOLE CCCLXXI, CCCLXXII, CCCLXXIII.

il vaso nel quale si vedono le pitture ch'io riporto nei rami CCCLXXI, CCCLXXII. CCCLXXIII si chiama d'Archemoro, perchè appunto ne contiene la favola principalmente, quello cioè che avvenne quando celebri eroi nell'andar contro Tebe cercavan acqua per dissetarsi nella valle Nemea, e furon soccorsi da Issinile nutrice d'Ofelte il figlio di Licurgo re di Nemea : circostanza che fu poi cagione della perdita del negletto fancinllo, il qualc ucciso da un serpente improvvisamente sopravvennto, divenne Archemoro, cioè principio di avverso fato agli eroi, e per i ludi poscia celebrati in espiazione della sua morte presero origine i rinomati giuochi nemei. Mentre nel campo inferiore stannosi celebrando i funerali dell'infelice Archemoro con tutta la susgnificenza della pompa funebre ch'era in uso nel poese ove fu modellato il vaso, la parte centrale della pittura ne mostra l'atrio del real palazzo di Nemea, nel quale, con tutto che decorato dei simboli di nobili corse e caccie, si scorge non di meno la desolazione dei regi parenti. Vedesi nel mezzo Euridice l'augusta sposa del re Licurgo che appena porde attenzione al dire che Issinile fa con animati desti per iscusare il suo fallo. A lei vicino stanno, ma fuori del palazzo, Euneo, e Toante, figli che quella sventurata (già principossa, allora serva) ebbe in Lemno del matrimonio di Giasone; e mentre si consultano per dar soccorso all'infelice madre il più sapiente de guerrieri eroi Anfiarao, sta glà parlando nel palazzo stesso iu favore d'Issipile, e faori delle regie porte lo attendono due dei più coraggiosi compagni Capaneo e Partenopeo, Pertanto il versato sangue della regia prole chiede vendetta. Ne vagliono le molte istanze dei mortali per placare l'ira, quantunque dissimulata, della disperata regina madre. Interviene però il procaccio dei apmi stessi per riconciliare quelle inimicizie. Havvi Bacco, il quale munito del viuario vaso che un satiro gli riempie, come dell'armonica cetra d'Apollo, sta seduto da un lato della sceua in alto, siccome nume principale di Tebe, ossia meglio siccome sostenitore dei particolari suoi devoti. Issipile et i suoi figli. Ma il suolo di Nemea ha puranco i suoi divini protettori, e sono il supremo Giove e la ninfa del paese a lui seduta d'appresso in atto d'invocarne il soccorso. Ed infatti chiunque attentamente osservo, e con alcune cognizioni di greche cose oggidi osserva il ranpresentato soggetto, bene debb'esser chiarito di questo, che il padre dei manie de'mortali già venerato in un magnifico templo a Nemea, conciliato avea le questioni sull'espiazioni conveneroli all'ombra di Archemoro: poiché furono i ginochi di Nemea che a questo scopo ed in quell'occasione si eredettro celebrati la prima volta.

Alla atesas commemorazione di giuochi solemi del costume girco, e di giucchi anche più solomi di qui coltensissimi di Nemas, pattu i più semplice di più evidente soggetto rappresentato nel collo del vaso stesso (1). Si vede in quello Zionnos re d'Elide statte uni cocchio col perfido sus Aurigia Mirtillo, insegnento la quatrigia d'Pelope di pipodomia, gara fatta, de cui o il matrimonio o la morte di Pelope diprodeva; e la quale avundo avuto per reito i al fiui vittorio, si da unificine cemo del giuccio il imipici.

Le motipilei ed in gran parte rare particolarità, colle quali il soggetto dipidino nella parte oposta della gia cella vica eccompagnato, non abbisonamo di lunghe nejeszioni. Chiaro è l'arbore esperio, a cui si attereglia il dragone custode; i ocicondane la este esperio inici retrol loro avvicinai accompagnato della Vittoria che Minerva l'invia, e gla partendo da Alinste, il quale dopo avergii indictoti il termine del suo corro, costiluna a sotenare il gobo celette, versa cui si accessia in pirasa corsa la quadriga del dio sa- le (3) preceduta da Luciliero che cavalez generoso destriero. Ecca quale che leggisti rapporto a questo fismoso vono negli opsociol errotitissimi del prot. cav. Gerbard (3) il quale vi aggiunse la notista che questo vaso fia sevato mell'aprile del 1858 da un magnifico negotire delle supel contrade di Ruve ricche sorgenti di bei vasi dipinti d'arte greca. N'ebbero di poi il posseno il sev. Alamberti el dottor Pitzati a Negoli e da questi selami raccegiotici di cose autiche fo in ultimo ceduto al R. Museo Borbonico, dove ora con-errati.

Non son gli archeologi pienamente decisi nel dichiarare il motivo della presenza di Bacco e di baccanali, che al abbondantemente si rappresentano in ciascuna parte del vaso. In tale incertezza io sarei d'avviso di poter almen dichiarare che i motivi medesimi, i quali fecero ornare di cose bacchiche la

<sup>(</sup>t) Tay. CCCLXXIII.

<sup>(2)</sup> Tay. CCCLXXII.
(3) Il vaso d'Arche
l real museo e mer

<sup>(3)</sup> Il vaso d'Archemoro pubblicato dat Prof. Odoardo Gerhard, archeologo del real museo e membro della R. Accademia delle scienze di Berlino.

inaggior parte dei vasi finora trovati nei sepoleri, fecero aggiungere anche alla favola della morte d'Archemoro quanto di bacchico vi si ravvisa dipinto nel vaso qui esposto; di che neppure gli espositori medesimi delle pitture di questo monumento han voluto darne il disegno, atimando superfluo il mostrar qui puovamente quanto si vede in cento e cento dei vasi fittili dipinti che trovansi nei sepoleri. L'eruditissimo prof. Gerhard chiama faccia principale del vaso quella i cui dipinti si rapportano ai solenni giuochi della Grecia, e in generale alla gloria dei Greci vincitori, mentre i soggetti gentili del rovescio sembrana invere relativi a cose donnesche e bacchiche; unione non insolita nelle stoviglie cosiffatte, le quali dovendo sovente servire siccome offerte miziali, opportunamente esprimevano in un lato il valore degli uomini e nell'altro le grazie e le solennità particolari dell'altro sesso (1). Non dimentichismo frattanto che questo è uno dei più gran vasi dipinti che siensi finora travati nei sepoleri, essendo alto circa cinque palmi con settanta figure, e per consequenza dobbiamo credere che le pitture ivi eseguite debbano, per mostrarne l'intelligenza e la perfezione, essere in tutto conformi all'oggetto per cui tali stoviglie si fecero. Diciamo intanto come mai per offerta nuziale doveasi dare alla sposa un vaso di tanta mole? Quale imberazzo dovea recarc alla casa che a quei tempi esser dovea piccolissima? In un ipogeo all'incontro qualunque vaso per grande ch'ei fosse pon era mai d'imbarazzo. lo crederei pertento che fosse il vaso destinato a decorare l'eterno soggiorno d'un morto, attamente siavi stato dipinto l'estinto Archeomoro con gran parte delle avventure di quella catastrofe, e gli onori che a quel cadavere furon resi, r il destino a cui soggincque la di lui anima uscita dalle spoglie mortali. Ma questo destino è rappresentato in un modo enigmatico qual si vonviene ai misteri che presso i gentili non si trattavano scopertamente. Qui difatti, ad oggetto di rammentare che per l'effetto della iniziazione si misteri di Bacen, il conservatore dei morti, si rappresentò da una parte del vaso Bacco in atto di chieder da bere ad un satira, e dall'altra un compito baccapale; e per aggiungere che il premio promesso alle anime dei giusti per opera dei misteri medesimi era il godimento dei campi rlisi, vi furon dipinti gli orti Esperidi. A questo proposito Fereride racconta che Giunone feee piantar nel giardino degli Esperidi l'albero dei pomi d'oro presso il monte

<sup>(1)</sup> Gerhard cit., e Annali dell'instituto di corrisp archeol. del 1831, not. 205, t. 863

Atlante (4). Dunque in cielo si finge il serpente, l'albero ed il giardino, giacche in terra non esiste il giardino dei numi. Ecco il perche intendiamo de Olimpiodoro nal suo commentario manoscritto al Timeo di Platone, che gli orti Esperidi erano una cosa reedesimo coi campi elisi (2).

## TAVOLA CCCLXXIV.

Che mai si vede in questa pittura attenente ad una tazza di terra cotta? Nient'attro che un ballo motto assimor d'un astitro e di una Menade, pulzitosto che ballo potrebbe dirisi una corsa becchica per la moutagei indicatqui dalla irragelarità del terreno dove le figure non potat. A tal propostio noi sectiono da Enripida che il culto di Bacco potrava gl'initiati nei misteri e sunsi sionatori a socrere il montaggia coscore nei giorni delle augiste solematis delle boccanti (S. Il natiro è vestito in perta d'una pelle di pastera, similare conservolo a quel dio di cui quel satiro è uno dei espucia. Li miopicità e il tirso. Davanti a lui è una Menade coperta di lungo manto che porta sopra la funica, in stud di lattere cou un romo d'efera un legific ranhorrello, del quala par che il astiro veglia impedentirà. Il disegno di questaperte a correctionimo, le compositione perattro è viva e piena di graca. Il Nillia che la pubblica ci avverte che posse essere della fabbrica di x. Agia de Godi, vive en l'unita Tolese nel Essonio (M.

#### TAVOLA CCCLXXV.

Questa processione è molto vivace, quasi fosse una desas. Gli iniziati che accompagnano la giovine suostatice del flauto hallano tanendo delle faci accore. Tutti hanno degli attegliamenti pieccolimente contrastati quello dei dietro di casa ha baciato cader la sua faca ballando: un quarto iniziato egua la adenza col tamburo. Questo baccani e interessante a motivo del Boon guato del diegga o delle grazia della composizione. Ecco quanto diet di quato del diegga o delle grazia della composizione. Ecco quanto diet di qua

- (4) Perceide ap. Inghirami, Monum etc., ser. v., pag. 475 . tav. xvi.
- (2) Ottmpind., sp. Inghirami cit.
- (3) Burip. in Bace., set. 1, v. 432, sq.
- (4) Millin, Peintures des Vases antiques, tom. 1, pl. vii.

sta pitters il celcher Milia ove la pubblica (I). Dis questes come dull'autecticate pitture sjanutosete che dilu s'altre del giener kaccincio da un pubblica este, bun ai ravvina, attessa la loro più che cottante varietà, e dullo stanio imagicato per dare attle fiqure assai giarda, varietà e l'egipéria; de li compittori non ebbero in mins gianunsi di prasentarei le cerimonie del calto que chico, o di altro che fonce, una soltanto di eribie con esse una produsionar praderori all'orchio, e che nel tempo stesso rammentasse il herefacio che la bacchia; e religione avera fitta di l'unustità un'il lignatifita per mezzo dei mistri i costuni degli somiti. Ecce il motivo per un ono solo nelle pitture di sope gretto benchico, ma sicclusive in altri nosgetti di miliologi, galecte quai mi unusi travamo di storico, quasti sempre vi ravvisiunni qualche cenno di lue-chicimo.

#### TAVOLA CCCLXXVI.

Il suggitto di questa CCCLAXVI lavola vedesi replicato con poca diversità alla tar. CCCLAXVI. Io lo riporto cavato dalla reccolla di vasi autichi pubblicata dai Millin [3], perche, attesa la sontifianza delle dora pitture, si rilavi quanto limitata fone la recola dei pittori di vasi di greca sunco, giacche il protagolisti del quando chi Feno in amelinede i pitture si rassonigia quasi che estatamente, vule a dire che mostransi ambedone le pitture revoverire du una tenna medicina:

Raccoust il Millio, all'occasione d'illustrare questa pitture come Tero audio in Atene, on rece contenibili al soconosivito patrie rispit che attentavano la ma naseita. Egeo lo ricocolde pubblicamente per figlio, e lo montri- al popolo come l'rede si mos troca I figli di Pitalest de crederano dovre succedere a Egeo videro con dispiscere svanite le loro spersane a esgione della soceptat di sperse da prima prima prima prima del propositione del p

<sup>(</sup>t) Millin, Peintures de Voses antiques vulgatrement appellés étrusques, tom. 1, pt. xxvii, p. 55.

<sup>(3)</sup> Peintures de Vases antiques vulgoirement appellés étrusques, vol. 1, pl. XLIII.

<sup>(3)</sup> Plutareh. in Thes, XVI.

ben connormés rhe que principi I quali averana dei dritta al trano poteno ancora conservare dei partigiani, penob di coprire l'irregolarità della sua nascitia con qualche associ in quaie gii concilianse l'anorce di quel popolo che un gierno avrebbe dovutu governare. Ristrictur pertanto di donnera il toro di Maratous che propoleva il terrore per le campagoe. Egli se n'impuforos e in resolusse vivo in Atene, e questo è il noggetto della pittura di questa CCLXXVI tanob.

Quel toro tremendo era già da gran tempo ronosciuto pei danni che aven cagionati in Creta. Ercole sottoposto agli ordini di Euristro glie l'avea rondotto; ma questo principe l'avea fatto porre in libertà come animale consacrato a Nettuno. Ei portò il terrore nella Laconia, pell'Arcadia, traversò l'ismo e venne nell'Attica , dove cagionò devastazioni terribili , principalmente nri territorio di Maratona. Teseo andò in traccia del toro, e dopo una lotta lunga e pericolosa fece finalmente curvare l'enorme sua cervice, lo domô e lo condusse in Atrne. Tesco è cinto d'una benda in testa, nudo del corpo, da una mano tien la clava a somidianza d'Ercole, e dall'altra ha la corda colla quale conduce il toro, di cul si è reso padrone, e lo forza a chinarr il ginocchio alla des protrttrice degli Ateniesi, alla quale quel toro venne offerto in sacrifizio (1). La Dea è seduta, ed in abito uguale a tutti quel che porta dove non ha sua egida, vale a dire d'una lunga tunica e d'un ampio peplo. Appossia il braccio sopra del suo grande scuda, ed ha nrila destra la tremenda sua lancia. Semplicissimo è l'elmo che porta ornato d'un sol pennaechio e d'una corona d'olivo, come si vede sulle più antiche medaglie d'Atene. Egeo, secondo la tradizione conservataci da Diodoro (2), è testimone di questo sacrifizio: si appossia ad un bastone perchè la vrechiaia gli ha reso men facile il sostenersi, e intento ammira la prodrzza del figlio. La vittoria librata sulle proprie ali presenta a Teseo una benda, come segno del suo trionfo e della sodisfazione della dea, che lo riguarda come uno dei suoi più cari eroi.

La frequenza di questi soggetti dipinti nei vasi sepoirrali, ellusivi al bove celeste, ci conferina nella proposta supposizione che si voglis con tali allusioni rammentare la sopravvenienza della primavera, in cui trionfa la luce

<sup>(</sup>f) Pausan, 1, XXVII.

<sup>(2)</sup> Hist. IV, 64.

solare allusivamente allo solendore, che dovranno godere le anime pei camni elisi, a tenore di guanto promettevasi nei misteri del paganesimo alle anime virtuose.

#### TAVOLA CCCLXXVII.

L'unione di Peleo con Teti è molte volte (1) ricordata da Omero, e non meno sovente trattata dalle arti antiche: predilezione che eertamente è motivata da qualebe massima o credenza, fra le piu essenziali di religione. Le favola dice che Peleo s'innamorò della Nereide Teti, la quale sfuggiva i di lei smanti, trasformandosi in ogni sorta di animali. Ma Peleo finalmente la sorprese mentre ella dormiva (2), e divenne suo sposo, alle cui nozze intervennero i numi tutti dell'Olimpo (3), ed ivi fu gettato il famoso pomo della discordia (4), che si annovera tra i motivi della rovina di Trois (5).

Il monumento che mostro in questa tavola è la pittura d'un vaso che il suo espositore dieblara antichissimo, di che si può convenire, qualora non si giudichi una imitazione di antiche maniere. Questa è la grandezza della pittura; ed il vaso che la contiene trovato a Nola, spetta al Sig. conte Pourtalès-Giorgier. Tre donne ivi rappresentate sono le Neridi, una delle quali è Teti stretta dal vecebio e barbuto Peleo; ed alzata di già de terra per esser ranita. Attorno al ranitore vanno d'assalto un serne ed un leone, del che restano spaventate le due sorelle della rapita. Alcune usal formate lettere dall'espositore del vaso rapportanzi ai nomi SETIE, e HHAEYE (6): rapporto che so ravviso al più nella voce Teti, mentre nel resto ho sospetto di mala esecuzione per simulare antichità grande. In fine il leone ed il serpe nomiuansi da Sofocle indicare le metamorfosi di Teti (7). Or chi non vede nei molti animali simulati da Teti quei del zodiaco, e nella Vergine Teti mede-

- (4) Galleria omerica, vol. tt., tavv cc:xxv, ccxxxt, ccxxxv.
- (2) Ved. Galleria omerica, vol. 11, spiegazione della tavola ccxxv.
- (3) Ivi , p. 204. (4) Millin, Galler, mythol, vol. 11, p. 207.
- (5) Ved. Galleria omerica, vol. 1, spiegazione della tavola IX.
- (6) Raoul-Rochette . Monumens inédits . p. 9.
- (7) Sophoel., Fragm. III., 404, ed. Brunck op Schol. Pindar. Nem. III., 60. av. Raoul-Rochett- eit.

aima, come nel serpente, e nel levne il gruppo di esteri:mi, ai quali giunge il sole dopo aver passato il solstizio estivo, allorquando spossato di forre, quasi che fosse vecchio, si unisce allo Vergine? Eran dunque le avventure di Peleo e Teti consacrate a simboleggiare gli arcani del Sabrismo.

#### TAVOLA CCCLXXVIII.

Tra i soggetti dipinti nei vasi ve ne sono alcuni di mitologica rappresentanza che per la loro semplicità si rendono difficili ad interpetrarsi e danno così occasione di erudite dispute si letterati. Di tal genere è la favola di Peleo e Teti che secondo alcuni dei più moderni scrittori si trova espresso in molte delle indicate nitture (1), non però ugualmente interpetrata da altri. E noto che Peleo aposò Teti sorella di Licomede. Costei ebbe gran pena a risolverai di maritarsi con un semplice mortale, dopo essere stata amata da Giove medesimo. Fece anzi ogni aforzo per rompere questo matrimonio, e per non effettuarlo prese diverse forme di animali; ma consigliato da Chirone (2), Peleo l'attaccò colle catene e l'obbligò finalmente ad acconsentirvi. Questa savola ai crede espressa in un vaso che de me su inserito fra i monumenti d'etrusco nome, ove si legge che non da tutti s'interpetra ugualmente (5). Il Passeri che fu il primo a ragionare delle sitture di quel vaso disse ch'eravi espressa una feata natalizia degli etruschi (4): il Lanzi una rappresentazione di giuochi pubblici in onore d'Apollo; ma non tratta precisamente della figura che ora vuolai tenere per un Peleo. Il Visconti all'occasione di trattare di questo vaso nella sua dottissima illustrazione del museo Pio Clementino credette di vedervi le avventure di Fedra e d'Ippolito; cosicche net primo gruppo Fedra scarmigliata dichiara il suo colpevole amore per Ippolito; e nel secondo Ippolito che cerca di sottrarsi alle insinuazioni incestuose della sua matrigna (5). Il Zannoni vi credette rappresentato nel primo gruppo

<sup>(4)</sup> Raoul-Rochette , Monumens inedits, premiere partie, Achilleide , \$ 1v ,

p. 42

<sup>(2)</sup> Ved. tav. LXXVII.

<sup>(3)</sup> Monum. etr., ser. v , tav. vii , viii , ix-

<sup>(4)</sup> Passeri , Paralipom. ad Dempatr., p. 99.

<sup>(5)</sup> Visconti, Mus. P. Clem., tom. 11, tev. agg. B. n. 4, 4.

Menelso cell'atto di persogiatar Elens, e en le econolo Elens implevando il soccorso di Agamonone, lo pure ne detti una persunta interpersanione che sodiacce poco gli eruditi e specialmente il ch. Rosu-Ruchette ultimo illustratore del vaso in questiono, il quel con midjiori rigomenti il ravvisò nel primo grappo Pelop perseguitanda Teli, soggetto che velezi rappresentato supra un gran ununero di vasi, e nel secondo gruppo il vecchio Nerco fra due Nercidi che invocco ila di ai sasistenza (1), lo nom reco qui la pitturo di vaso in questione perche la datti in tre tavola in rame insertite nell'opera dei monumenti circuschi, nessun de 'quall' e coi rispatuto (2).

Ma in quella veca riproduco qui una pittura già data dal ch. R. Rochette, ove pure è Nereo che si presenta in qualità di padre e protettore in un bel vaso inedito appartenente al ch. sig. Politi (3). Questo vaso offre quattro personaggi nei quali lo stesso Politi ha creduto ravvisarvi Aiace di Locri uel suo attentato al pudore di Cassandra in presenza d'un sacerdote di Minerva e d'una schiava, ma serve il più leggero esame per assicurarsi che questa spiegazione non è sodisfaceute, secondo quel che ue rileva il citato Raoul-Rochette. Nulla v'è qui che caratterizzi nè l'attentato nell'eroe, nè in quella donna che n' e l'oddetto, un'azione ove besta l'assenza del simulacro di Minerva, elemento principale di questa rappresentanza, per provare che non può esservi la rammentata violenza fatta a Cassandra, mentre tutto s'accorda a farvi riconoscere l'avventura di Peleo e di Teti. In fatti l'eroe nudo ad eccezione d'una clamide svolazzante, non è armato che d'una doppia lancia, la quala non suol easer l'arme dei guerrieri, ma piuttosto il simbolo della vita attiva, e soltanto a questo titolo l'attributo caratteristico degli eroi. Egli ha di più la causia gettata indietro come si vede ai viaggiatori, e che in tal caso conviene a Peleo, come sarebbe male adattata al rapitore di Cassandra. La donna che sembra volersi a forza sottrarre alla persecuzione dell'erne, ha in testa un diadema, che men si converrebbe a Cassandra per essere l'ornamento consueto delle Dee. Questa in oltre è vestita di una gran tunica r di piccol peplo, com'è la figura di Teti nella maggior parte dei monumenti di buono stile. E in quanto alla mancanza dal mostri o del serpente che ca-

<sup>(4)</sup> Raoul-Rochette, Wonum. ined., greques, etrusques et romains.

<sup>(2)</sup> Inghirami, Monum. etr. cit.

<sup>(3)</sup> Raoul-Rochatte cit., pl. 11, pag. 12, primiere partie Cicle Heroique.

ratteriazano sopra i vasi del più antico stile l'azione della quale si parla, ben si vede che tal mancanza è conforme alla tradizione di Ferceide, siechè il ch. Raoul-Roehette soggiunge ehe sopra tutti i vasi di buono atile, e della meno antiche manifatture, dove questo soggetto è rappresentato, si trova seguita questa ultima tradizione, la quale vi è sufficientemente caratterizzata per la disposizione atrasa e per l'azione dei personaggi. La figura che il sig. Politi prende per un sacerdota di Minerva non può essere ehe il vecchio Nereo calvo barbato e col bastone in mano. Finalmente la donna che il Politi prende per una serva: personaggio che atarebbe assai male a proposito aituata presso l'attentato di Aiace sopra Cassandra, è palesemente riconosciuta per una ninfa sia Psamatea o tutt'altra, nereide, sia la ninfa del luogo, quella del Farsale, o del Pelio, testimone per così dire abbligata a trovarsi in quell'azione, e a questo titolo uno de personaggi che in questa ripetuta rappresentanza si trova, mostrasi assai soventemente. La composizione sopradescritta e d'uno atile il più nobile ed il più puro, e in conseguenza appartiene, sccondo il giudizio del ch. Raoul-Rochette alla più bella epoca dell'arte (1).

## TAVOLA CCCLXXIX.

Secondo Apollodro Teli riconoscrute a Gimone d'essere stata de lei alternat, giacetho nor etra le mortal, ricenò a di lei riginardo di errocetrica si denderi di Giove, che irristo della di lei resistenza, volle ch'essa fonze maritata aut morate. Chitone alloma la sieste al Pelo, honché morate, di procurarsi la di lei mano, e quantamque la vergine afingiase un tale imoro, col cambare di forma, prendendo er questa or quella di vari actimuli, Pelos doves in oggi modo impaetenziarsene e ritmerta, como glà frec (E) la nu vaso pubblicato dall'Italianak, Pelo, accondo il perere red già lobota Rassol-Rachette, at mostra completamente in armeis de guerriero: ha lestas coperta du nu clano, e la parte sinistra difesa du ni mamento seudo, sul quati è un lumgo serpance che si pipsia in variate pire, lu cui galo nomita verino. Cit ch' a vanti al di iti persecultore, ercen d'evitario con la figa. Dietro a Prler è un ninfa he apparetant essa pura ercer sai si abstrat figgerado per a ler è un ninfa he apparetant essa pura ercer sai si abstrat figgerado per a

PROBER. YOR IV.

o

<sup>(1)</sup> Raout-Rochette eil., pl. 11, psg. 12, primiere partie cicle Heroique. (2) Apollod., Bibliot., lib. 111, cap. x111, § 5.

tre parie, e questa ninfà può tenerai per una nercicle: dell'altra parte il vecchio calvo e canuto con acettro in mano è ferro genilore delle Nesal. alla cui protezione finni elleno ricorso (4). Frabbilimente il serpe dipinto nello scendo di Pelo vi sa a rammentare questo rettile, nel quale rout veccio conversa la nercicle Teti, o almeno che le sta appresso per notare le di lei tramadirazioni in cuell'animate.

Il Fontani che illustri equalmente queria pittura attenente alla secconda recolta smilliconia, scrire che Passania vide in Elie un quadre dovre rapperentato Menelso vestito delle suo erani, in atto di sorprendere Elena per otticher le cost vendencare i corti de lei ricevuti. Applica quindi masi motitàs alla pitture in esane, e pargli che il pitture del vaso avasse in mene il seccittio quadre, semnoche gli pieque di univir, per render più interce anne e l'aniore, una delle danigelle di Elena, le quale si sforza di trattener l'aggressore che ha pià teopresa la forminia, ed uno di qui vecchi troisa; il quole compassionando la di tei sorte, sembre prendere interesse per la nua catava calciareza (2): una tone supposizioni in aggiunte al ougactio principale, mancano talinente di sostegno, che non meritano l'attenzione di chi cerca zi

## TAVOLA CCCLXXX.

In aleune rappresentance del togéetto indecision de noi trattato nelle tavede muccelenti, il vedeno sellanto tre figure per la minenza or del lanceita, or di Sterro come nel persente pubblicato del ch. Rosol-Rochette. Oni peraltro manen il sepponti, soltos simblos, accorder neo costante della resistenza di Tesi alle brance di Peles. Cio provereble che un tai simbolo, sobette carasticini del questa favolo, subparto un principio che usarono in vasi dipini, piacche il serporte non mance mai ne'vasi di serates unmiera, fonce andato in diasono relengi che si dipinere ci vasi di ma minitera per fetta in quati genere d'arte. Ciù servierbe, secondo il sentimento del pialo-do Rosol-Rochette, di transtienze e del fingure tri vasi del si similari.

<sup>(4)</sup> Raoul-Rochette cit., p. 13.

Fontani, Pitture di vasi antichi posseduti dal cav. Hamilton, tom. 17, tav. NAVII, p. 66.

ove Teti si mostra sempre circondata dai mostri che la difendono, e quei del migliore stile dove la rappresentanza spiegasi da sè stessa pel numero, la disposizione, l'atteggiamento e l'espressione dei personaggi [4].

## TAVOLA CCCLXXXI.

Non è mio costume di ripetere in più opere un monumento medesimo. Qui peraltro farò un'eccezione della regola, perchè ai tratta di dar luce al significato d'altre pitture di un medesimo genere. Produssi alla Tav. LXXVIII di quest'opera e nell'etrusco museo chiusino due pitture d'un vaso trovato a Chiusi, una delle quali ci mostra il matrimonio di Peleo con Teti contratto alla presenza del centauro Chirone (2). L'altra pittura del vaso stesso, ch'è la presente, mostra un vecchio diademato con scettro in mano in guisa d'un imperante in mezzo a due donne in atto di secostarsi a lui con passo veloce [3]. A spiegare quest'ultimo soggetto mi prevalsi dell'esempio d'un'altra pittura di quasi uguale composizione, ove peraltro il vecchio era segnato col nome di Tindaro e Tindaro credetti, su tal esempio, anche lo scettrato di questa tavola. Ora poichè vari esempi unitamente alla favola di Peleo e Teti trovo il vecchio Nereo padre della finanzata tra due donne, mi do a credere esser Nerco ancor questo, e eredo altrest che per sola fortuita combinazione questo pittoresco soggetto sia molto simile a quello, dove apparisce seritto il nome di Tindaro, ed a Tindaro per conseguenza appartiene, come il presente alla favola di Peleo e Teti che vedesi dipinta nella parte opposta a questa, dov' in ravviso ragionevolmente non piu Tindaro ma Nereo.

## TAVOLA CCCLXXXII.

Ho fatto vedere fiu qui aleune delle composizioni della favola di Peleo e Teti le più complicate che ci abbian date i pittori dei vasi, mostrandone le variazioni, ed ora son per mostrar le più semplici. Sogliou le più complicate esser composte soltanto dall'eroe Peleo, che or comparisce più conte ora attem-

<sup>(1)</sup> Raoul-Rochette cit., p. 45.

<sup>(2)</sup> Etrusco Musco Chiusino, tom. 1, tav. XLVI, pag. 42.

<sup>(3)</sup> tvi, tav. XLVII.

pato, or armato (i) ora inerna. Vi son due niné, nas della quali venessdo innagatita da quest'even en fingle, o d' trei che refugiar persos Neres della genitore, mettre la sordia si volge dall'altra parte (\$\tilde{P}\$. Vi son poi quelle composition), eve sultanto le due niné, l'etile is sordite faggon le insidié di Pelos (\$\tilde{Q}\$). Ne ne son altro ove le due niné ricorrono al patre per esser soccarse e diffect alle insidie tesses del Pelos (\$\tilde{Q}\$), me Pelos non comparison entire appresentanta. Indes quest' avveniorento tretato nella manieres la più sempleca nota, sono dimostro in questa tavola, che Pelos loggermenta armato insegnendo Teti fingglitis e spavenales. Il presente oggetto, poiche si trova frequentemente riprictoto, quantoque non mai precisamente copiato, caustoque for che precisamente copiato, caustoque con della che che con consequente con con superi ravivante.

## TAVOLA CCCLXXXIII.

Nel pubblicar il Fontani la pittura chi o qui riproduco, vi aggiange l'interptrazioni celle figure che crete septante alla storio politica d'Atrac. Vi
ravvisa per tanto un acconte in atto di fure le opportune ricerche e domande
atto che brama d'essere inistito di socretolo, el assistente al le interrogazioni vi aggiunes anco il re, perche ad ambedue spettava la cognizione
della isdonicia. Ci intruizee pratuato he cessato in Alexen ell governo dei regulariabetto degli arconti che presedera a tutti gli sifari della repubblica, el aggiungia che l'arconte come giudies suspenno era quegli gacialmente a cui s'incombres ha determinazione di tutto l'occorrente ell mon
distativo en substano riscorio; egiolamente che di un basione rato frequisi
pare i di ini compani nel ministero (0). Ma non pensò che il basione fa disitativo di superirotti sia regia, sia etvico, sia magistrate, per cui ; comes
altrove z'è detto, anche i maestri del gianasio e della palestra ne faceran
uro (6). Non è d'ausque nessum metro do accrete run toronte o un reglauro (6). Non è d'ausque nessum metro de creete run coronte o un regla-

- (1) Ved. tovv. CCCLXXIX, CCCLXXX
- (2) Ved. tavv. CCCLXXVIII., CCCLXXIX
- (3) Ved. tav. CCCLXXX.
- (4) Ved. tav. CCCLXXXI.
- (5) Pontani, Pitture di vasi fittili, tom. IV, tav. XLVIII.
- (6) Ved. tav. cccxv.

tene il vecchio ammantato con semplico bastone in mano, conse sono 1 due nomini con veneranda barba in apesta pittara. Ottrediche se consideriamo che gran parte dei vasi dipinti dell'Etruria, della Magna Grecia, della Sieilia, e della Grecia stessa hanno in un de'loro prospetti uno o più nomini similmente ammantati, molti de quali con bastoni in mano come i presenti, non potremo persuaderci facilmente che dappertutto sieno effigiati gli arconti d'Atene, giacché potrebbesi domandare a qual fine rappresentare que magistrati dell'Attica nei vasi che si dininarro nell'Etruria, nelle Magna Grecia e nella Sicilia, colle quali terre gli arconti non ebbero mai rapporto veruno? E come poi si volesse dipingere gli erconti d'Atene per seppellirli coi cadaveri degli etruschi, de popoli che abitarono la bassa Italia, a que di Sicilia, ove questi vasi continuamente si trovano, mi par difficile a intendersi. Più facilmente è credibile, come a me sembra, che nei nominati luoghi siasi voluto rammentare per via di maestri e discepoli dipinti in molti vasi, che l'ignoranza e rozzezza siasi dissipata per opera degli ammaestramenti dati dei cultori de'misteri ad oggetto di rendere colla introdotta civiltà niù felice la vita. Pausania chiaremente ci dice che l'effetto dei misteri cra il più proprio a richiemere gli uomini alla civiltà (4), e Giorrope in più luoghi ci addita che nei misteri si conoseevano importanti pozioni sulla esistenza d'un Dio, e sulle speranze d'une vita futura (2). Come dunque poteansi mestio esprimere con figure tali ammaestramenti che mostrando an maestro e an discepolo? Come rammentare che il più importante ammaestramento era per l'uomo la aperanza di una vita futura dopo il termine della presente, se non che popendo il vaso così dipinto presso colul che morendo concentr dovca la speranza di una vita futura e besta?

## TAYOLA CCCLXXXIV.

Questa pittura monocromata di na'idria agrigentina ci vien data per una delle migliori che si trovino tra quelle dei vasi cersmografici. In casa rappresentasi Bacco nato da Giove, e consegnato da lui medesimo in educazione

<sup>(</sup>t) Pausan, in Phoc. ap. Dupuis, Origin de tous les cuttes, tom. av. ch. 1, p. 43.

<sup>(2)</sup> Cic. Tuscut., tib. 1, c. XII, pag. 453. De Net, Deor., c. XLII, pag. 42.

alle Ninde. La colonni scannolitas ch' e dictro in min sociente ci addita la torro dissora. In nue sertifi statrono alla figure non la negerati Diponitira person o Bosco, nome ripettutissimo nei vasi dipinit, ana qui mal traccitato; "AtaX-zi al di sopra del capo della donna sociente apirgato le Indi, che la forola tiessa dichiara ndocatrici del nume (I). L'altra donna presso quella che e susias poi collettivamente indicare le Indi che Interno secondo gli antichi di verio numera, ma questi forma di dee sole senaltra la più vettata. L'umon harbato che il ticne per Giove ha presso il capo l'iscrizione di-i, che secondo il una orspotare significa figlio, e che conviene al giovino figlio di consectione di cue della pressione di capo di superiori di superiori laggiori di lodio el stesso articolo che il dotto espositore Signoro De Witte ha inservito negli: manila pubblicati della sezione francese dell'intiliona revicologio (E).

#### TAYOLE CCCLXXXV-CCCLXXXVI.

Mel Masso Reale di Napoli trovari un bellissamo vaso, dove nelle due purti dipinte il representanto i casi Oreste. La primo piltura tro. CCCLEXXV. mostera quell'ecce assistilo da due furie che lo tormentane. Egli ha in mano ngiadio, en quan pertudune di porte in fique quelle perfede de lo perseguitano. Una di esse ha scoperto il seno, irattir rerissimo ed opposto al carrattere di quelle dece caste e severe, ance hep un is wire ripettuo nelle mollipipic furie scupite melle urme di Volterra. Questa Emmenie, oltre un serçocio, dove ridettui l'immagine della madre di Oreste. Elimenterta se-condo il parere del ch. Raud-Rochette (3) che ha dato questo vaso come indita. Quanti specchi sono per lo più simbolici, mostrando qualche figura, mar qui per la piran volta redei questo transi come qui per la piran volta redei questo transi corratto de una faria, ervanda de appianere di una sumiera sensibili i rimorsi che straziano Oreste unoncore della indicien sua sudre da lui trafita.

La rappresentanza dell'altra parte del vaso tavola CCCLXXXVI fa seguito

- (4) Apollodor, Biblioteque etc., liv. 111, ch. v. § 3, p. 274.
- (3) Witte, La naissence et l'education de Bacchus.
- (3) Raont-Rochette, Monumens Inédites, pl. xxxvi e xxxvii, p. 486.

immediammedia questa, Oui pure vi è Oreate refugiate a Dello, trevande presso Apolio treso l'espiazione del proprio dellito. Il dis oscimindo é oderni presso Apolio treso l'espiazione del proprio dellito. Il dis oscimindo de solutione anno la litra, suo costante tributo, e dall'altra offer ad Orretti il ramo di lauro, istrumento simbolo d'espiazione, di cui, lo stesso some divine per cosi dire il ministro (1). Oreste in atteggiamento di supplichevolo presenta ad Apolio il suo pidadi rimesso nel fodero. Dietro di Oreste ia doman chè in piddi sono può essere che Elettra, la quale zgaia suo fratello a Dello, Filade e ciercamente quel giorine che atta in pidi dilero da plonic el evestico di ramide appoggiato sulla sua lancia, colla testa coperta de un petano, costume in tuto simile a quanto suavasi dai vingigliori del ramide appropria con tratto in tuto simile a quanto suavasi dai vingigliori el deri sotto grechi. La doma corosata di luvro e seduta and treppirde fatilico con bende secre tra le mani, offer l'immagine di un Paria besistante caratterizzate (2).

### TAVOLA CCCLXXXVII.

Le tre figure che ci presenta questa tavola, sono state copiate da una pittura che ne contenera molte altre: qili è speciti impossibile di illustrare questo frammento, non si può che indovinare il hospo della acena. Si crete richi sia in kanussio, citti di Troscel, di cui abilanti untrisno, sodome-sticavano, e adoravano i norci. Quest' animale nella loro lingua chiamavati Smithla, d'onde ne venne ad Apollo il sopramome di Smithlo, d'onde ne venne ad Apollo il sopramome di Smithlo, altripote (S). Anche Strabore racconta che in Crisa, città vicina ad Anossita, la itanusta d'un potto, nel quale vice vica città vicina ad Anossita, la statua d'Apollo avava un norcio sotto un piede (A). Il sorrio che quel gienvine mostra di volere acchiappare sarrebu uno di quei fortunati siminal troppo avvezzo ai rigianti per essere acence saturico: la doma ai opporet a sarri-legio che sta per commetterai. Coni l'Italinàki che fa il prino illustratore di questa pittera di coni l'Italinàki che fa il prino illustratore di questa pittera di coni presenta pittera di coni prino illustratore di questa pittera di coni presenta pittera di prino illustratore di questa pittera di coni presenta pittera di coni prino illustratore di questa pittera di coni prino illustratore di questa pittera di coni presenta pittera di coni prino illustratore di questa pittera di coni presenta pittera di coni prino illustratore di questa pittera di coni presenta pittera di coni presenta pittera di coni presenta pittera di coni presenta pittera di prino illustratore di questa pittera di coni presenta pittera di prino illustratore di questi princi presenta pittera di prino illustratore di questi presenta presenta di princi princi presenta pittera di princi pittera di pri

<sup>(</sup>t) Eschil. Eumen., 586.

<sup>(2)</sup> Raout-Rochette eit.

<sup>(3)</sup> Elian., lib. x11, 5.

<sup>(4)</sup> Tom. 11, p. 604.

<sup>(5)</sup> Pitture di vasi antichi posseduti dal rav. Hamilton. tom. 11, lav. 17.

### TAVOLA CCCLXXXVIII.

Venery, scondo sieme tradicioli, indatas Media a preierre il no anaste si proprio ganilore, se aguiare il sono rapitere, dopo avere poglitala la regio patrena del più prezioni teori. Nel paese del Tennil Media spiga, tutta la mun abilità mell' rem galica, nelle svenzione e culte cognisione dei vienti. A loto essa sassaina Polis, e ringiovanine Region. A Cerinto essa vendicas del control essa sassaina Polis, e ringiovanine Region. A Cerinto essa vendicas del control essa sassaina Polis, e ringiovanine Region. A Cerinto essa vendicas del mante del mant

Questo vaso, ch'è fra quei trovati a Canosa, ed uno dei più belli, ci rappresenta in vari aspetti la rammentata eroina. In mezzo v'è un tempio, più al basso si vede una composizione di sette figure, ma più in alto sono dei gruppi, due dei quali i più elevati non manifestano verun rapporto col resto della composizione del soggetto primario che principia dal mezzo. La figlia di Greonte rivale di Medea qui nominata Merope MEPORII è quella che porta una meno al capo in segno del dolore, cagionatoli dalla fatal corona d'oro che deve incendiaria. Ella tocca di già una colonna del palazzo del nadre, dove cerca invano un refutio. Il vecchio ch'è dietro a lei con ritorto bastone in mano, è probabilmente un ministro della easa di Giasone che la guarda con aria di stupore. Dietro a lul è una donna, forse la serva che avea nortata la fatal corona invista da Medea, e par che fugga nel vedere effettuato il mortale incendio. Nell'edifizio di mezzo, ch'è il polazzo del padre, compariace di nuovo Merope in atto di brancolare semiviva sul di lei trono, e già si vede ricurvata in preda di morte. L'edifizio ha una iscrizione che i dotti suppliscono KOPINOTON KPEONTEIA, cioè pelezzo di Creonte in Corinto. Ma il nome di Creonte vale talvolta sovrano. Un giovine clamidato accorre in di lei soccorso, e stende verso la sua testa le mani per liberarla dall'ardente corona, ma non può che raccoglierne miseri avanzi; e dal nome IHHOTEE congetturasi che possa essere il di lei fratello, poiche Diodoro di Sieilia ci dà la notizia, che la figlia di Creonte aveva un fratello chiamato Ippote. Il nome del principe che vediamo presso la moribonda nell'interno

del palsaxo, è indubitatamente Crevote di lei padre, e principe dei Coristi, che dassi du una nonambalhi dispersione. Egli ha spoggialio il mo settire di una colonas, code potre soccerver prostamente una figlia, e di vestile in ricco costume. Il suo abito non è persano situeccai del fonco, ma lamaniera una di portare una mano uni capo des far presumere di egli sente gli i l'aristi effetti del flucco diversiore della figlia, e fia poco ne sarta egli etesso la vittima. La donne ch'e dopo papere viru glissicate dal Milla l'ombre di Merope, che prima di sendere nel region dei morti, si volge a dere uno agardo verso la cosa del padre. Dopo l'ombre di Rerope viru quella dell'infelice sovrano di Colosi il cui nosse è sertito sui di lui capo ELALOM ARTI Fondavo di Arte vestilo in costume entrichi. La cassatta che vedesi alle scale del palsazo è forse quella che racchindera la corona finita, ed il vaso rovessioni indicai didiorofice che regioni a quella regida.

Il piaco inferiore rappresenta le altre avventure consepanti di questo tragio avvenimento. Medes ha dia parso di lutto il piatzo di Creotie, ma tragio avvenimento. Medes ha dia parso di lutto il piatzo di Creotie, ma in sua vendetta non è computa; l'infedét Gissone non è punito; richère i i uni figili sono la prima vittime della sopas cratide. Ecco Medes vettita al. l'usanza di Colchide in atto di avere afferrato pe'copelli un suo figlio, tensendolo sull'are, deve s'era quel misero probabilisment refugito, e nonostante gl'immergè un collelo nel seco. Il givine classidato, le d'elitro a Nédes liene due certi derti e sembre voier trattener l'altro fanciallo, che si volge indiero alle grista del misero tructelato di loi fariello. Gione tatto di correr dall'altre parte alle grista de suoi figli. Egli e in sembienza d'onono d'età mis-tra anche per la barta che gli orna si mento. Un di ils compagno lo peagre.

Le lettere cut POS artite al disopra della figura di mezzo, che vederà tratta sopra un carro di due serpenti, portrable leggera cichtro il florrer, che dopo aver condetta Medea a il cradeli vendette, abbandona questa serna d'orreri. L'uso di figurar dei cerit tratti dai dragoni, è ammesso nelle antiche tradiziole avgli antichi monomenti, e senabra si Miliu che abbis l'origine nei misteri d'Eleuxi Molti vesi dipini rappresentano Cerrer e so-prantatto Tritoleno in un curro ugamiente tratto dia reporti. Eschalo dei crede aver trasportate molte maschine o decorazioni dia misteri al ratro, avea forse situata Medea in un cerro con attracto ai aereposi.

I groppi superiori son destinati a far aimmetria nella composizione, senza che abbiano relazione col resto della pittura. Da una parte vedesi Minerva che presenta ad Ercole na elmo, e dall'altra un erce assiso ed uno in pirid hanno in mano un oggetto, che non si lascia interpetarse, come neppure i lor nomi. Forse le due stelle potrebber farceli credere i due diocucuri. Le due colonne che sostengono de'tripodi par che vi stiano, come altrovr, per semplice ornato.

## TAVOLA CCCLXXXIX.

Il rovescio dell'antecedente pitture, ha nel mezzo un tempicto, entro cui ai vede un gueriren che appoggiani al un bastone e dieme un exallo per la briglia, e serà probabilmente Castore, o pintesto lazio il fivorito di Cerrez. Ai lati non quattro iniziati che gli presentano dello efforte: altri dei individui d'ambo i sessi stamo assisi notto all'esicola, ma non è certo il siaginicolo positivo di tetti questi perenoggi, quantunque in tutto il ceres di quest'opera, che summissiris quattrocento esempiori mi quattro-cesto ramiche is compogiono, o abbit dati noltismismi exampi di till rappresentanez.

# TAVOLA CCCXC.

La principal facria del collo di quel vaso, dove sono le due antecedenti pilture, prappresenta un combattimento di Amazzoni: soggetto frequentemente figurato sopra i monumenti e su i vasi dipinti. Non è incerto l'esito della battaglia: le Amazzoni soccombono ed i greci ne sono i vittoriosi.

## TAVOLA CCCXCI.

Nel roverscio della indicata gola vi smon tre figure. Nel merao v'è Bacco seduto sulla sua clamide: la sua testa è cinta da una benda; tiene da nua anano un tirno, e dall'altra una tanza, alia quale è attaceta sun benda. A lui d'appresa oè una donna fore iniziata, e dall'altra parte un assirio; ambedenano un gran ramo di mirto as gli omeri, indicante probabilmente esser questa pittura allusiva ai misteri, ove il mirto figura mollisamo.

### TAVOLA CCCXCII.

Tra i vasi che da molti anni in gua sonosi dissotterrati, figura sempre il presente, tav. CCCXCII. come uno dei più grandi, dei più ben disegnati, e dei più interessanti pel soggetto contenntovi. Il celebre Milliu che in Napoli fece disegnare una quantità prodigiosa dei vasi, che, mentr'egli era iu quella città, si trovavano situati pel gabiuetti degli amatori di oggetti archeologi, per formare la sua famosa opera su i vasi antiehi dipinti (1), credè opportuno di pubblicare a parte il vaso che ora asserviamo con alcuni altri di grau merito, ritrovati in una magnifica temba presso Canosa (2). Io nou faccio che riportare in compendio quanto quell'illustre archeologo ne scrisse. È pertanto evidente che in questa prima composizione, dipinta nella parte più nobile del corpo del vaso, vi si rappresenta l'inferno, come il gentilesimo e specialmente la poesia gentilesca lo immaginò. Reputasi bellissimo il gruppo eh'è a destra dell'osservatore. L'uomo undo con clamide gettata sulla spalla destra è Sisifo, che ritiene colle aue mani una rupe che con gran forza ha elevata ad una considerabile altezza, dallo quale peraltro nuovamente precipita, malgrado ogni sforzo dello sfortunato eroe per sosteneria. Si dice ch'ei fosse condannato a tal pena nell'inferno per aver rivelato al fiume Asopo. che Giove aveva violata la sua figlia Aegina, o per aver fatta violenza a Tiro sua nipote, o perchè egli non aveva adempita la promessa esibita a Pintone di ritornare nel soggiorno del morti, da dove quel dio gli avea permesso di sortire per andar a chiedere alla sua moglie Merope gli onori funebri. Qualunque peraltro fosse stata la causa della sua condanna, certo è, che Omero con altri affermano, ch'egli era condannato a ruotolare un gran sasso in alto, quantunque ricadesse di nuovo al basso (3). Il giadio e io scudo presso di lui son posti dall'artista per indizio della condizione d'eroe eh'avea Sisifo, o piuttosto per empire di qualche oggetto quel vuoto che restava sotto la rupe. La clava eh'egli tiene ai piedl, è probabilmente un segno dell'as-

- (1) Millin, Peintures de Vases autiques vulgairement appelés etrusques.
- (2) Description des Thombeaux de Canosa, pl. 111.
- (8) Homer. sp. tughirami , Gatteria Omerica , Odissea, Lavv. LXXXV, LXXXVI, p. 239 , 240.

sassinio da lui esercitato. Nel caso ch'egli si stanchi nel penoso impostodii esereizio, v'è dietro di lui una furis, che minacciandolo con una frusta, lo rianima alla fatica. I di lei capelli sono annodati sul fronte con due serpenti; la di lei calzatura venutoria è propria anche delle furie, come caccistrici che perseguitavano i colpevoli. Dopo si vede Ercole, che conduce via dall'inferno il Cerbero, e avanti a ini è Mercurio, che lo ha scortato in tale impresa. Invano il sernente formato dalla coda del gran cane trifsuee, morde le gambe d' Ercole, poichè egli non abbandona la preda e ne minaccia la fierezza colla sua elava. L'oggetto circolare ch'é sotto al cerbero è d'ignota significazione. Vedesi dinoi una furia che tenta colle sue faci di spaventar Ercole, perchè desista dal furto ch'el commette del Cerbero. Dietro alla Furia è il re Tantalo signore di Sipile nella Lidia, uno dei paesi i più volnttuosi dell'Asia minore. Fu riguardato come uno dei più gran colpevoli tra i condannati all'inferno, e fu incolpato principalmente d'aver tolto l'ambrosia e'il nettare agli Del per farne parte agli uomini. Archiloco (1) dice chiaramente che Tantalo era continuamente minacciato per la caduta sopra di lui d'una rupe. Eurinide narra il supplizio di Tantalo nella maniera medesima. In mezzo a guesta nittura v'è un tempio o palazzo d'ordine ionico dove si sale da due scalini. Il nume ch' è in mezzo stassene assiso in un trono ornatissimo. Il dorsale del trono ha dalle due parti un'alata vittoria. Il vestiario del pume è uguale a quei de're dell'Asia, ed é coronato forse d'ellera. Il pio che qui vediamo e Dionisio Ctonio, ossia il Bacco infernale, così nominato negl'inni attribuiti ad Orfeo indubitalamente, a seconda delle dottrine degl'iniziati, e secondo it Creuzero (2) un Bacco identificato con Giove. Il suo gesto della man destra, dalla quale alza tre dita, significa declamazione o semplice colloquio, La donna che gli è davanti ha in mano una face che arde pei legni resinosi che ha nell'alto. Questa face la fa conoscere per Demeter Cerere, e così vestita comparisce ancora in altri monumenti. In capo ha un modio come si vede alle più antiche divinità, simbolo in lei della misura del grano ch'ella protegge. Cerere par che dia conto al Giove stigio delle sur ricerche in Sicilia e del ritrovamento di sua figlia Proserpina, rapitale da Plutone, per eni da Giove

(2) Symbolik, IV, 480.

Ap. Brunk. Antholog., 1, 47, XLIII. Incobs Comment. 1, 176; Archiloc, Fragment.

si stabilisce che Persefone (Proserpina) stia sei meai dell'anno colla madre e sei mesi col nuovo aposo infernale.

Si vedono a amistra nella parte superiore tre personassi. Una donna sedente che porta la deatra solle spatio di un giovinetto armato di due lance. e col capo cinto da un diademe becchico. Un eltro giovine porta una tazza, un vaso da olio ed uno strigile, simboli della purità del corpo, come deve aver l'anima di colui che domanda la inigiazione. L'acqua è attinta alla fonte ch'è dietro al giovine. Le due stelle che sono su i giovani indicano probebilmente i dioscuri Castore e Polluce. Il culto loro apparteneva ai misteri cabirici, e questi nuovamente si confondevano con altri misteri. La donna sedente è forse Persefone chiamata Libera. Il glovinetto sarà dunque Jacco che nelle tradizioni della Magna Grecia ora era suo fratello, ora suo marito, ora suo figlio. Il giovine colla tazza dell'aequa non è che un camillo. La fascia che hanno sul petto, benche mudi i due giovani, può esser quella che vedesi nette mani degli iniziati o delle vittorie nei vasi dipinti. Nel gruppo sottostante all'attuale si vede un glovine che abbraccia una donna : egli s'inghirlanda di mirto per segno d'iniziazione. La donne ha seco un bambino, e davanti a loro è un citaredo che sembra condurli al templo del nume, e son forse Adone, Venere e l'amore. Adone era il nume che i popoli della Siria davano al sole e ne facevano lo sposo della loro Astartea, ch'eca in inna. La loro storia è del tutto astronomica, e per esprimere il passaggio del sole da un tropico all'altro, dicevasi che Adone saliva al cielo o discendeva all'inferno, e poiché l'associazione di Apollo nei misteri bacchici è provata de molti monnmenti, così non sarebbe cosa fuor di proposito il vedere nel citaredo lo stesso Apollo presente alla iniziazione di Adone e Venere col figlio Amore, o piuttosto Orfeo o Callione sua madre, poiche foron grandi nell'antica mitologia i legami delle muse con Bacco, e questo medesimo nume è un dio del Parnaso.

Il gruppo superiore a dritta è componto di tre personaggi. La doma sedente è Pallade, "menifentale pi pladio che ha in mono l'Princo e quel'evoc ch'è in piedi vicino al suo amico Tereo, ai quali, poiché ambedat non ritensi dil'infereo, Bitorras promette hero assistenza per liberarii. Nel gruppo inferiore son tre vecchi, e rapperentato oi fissicii dell'infereo. Pindavo ci ha conservata la tradizione antica che facera considerar Cruno come il re dell'inio del fichemati, dose sta accetta assem na levianti turno per repetre. giustisia con Rudoucento, che lo accosta in suo siato nel giottisi de promotoveri. Il cuttume del personaggio de redisson soissis coviene ottissamento: a Cruso specialmente per aver la testa velsta. L'altro vecchio para saiso de Radiossato, il qual non escendo che semplice assersore di Croson, riede inferiormento. L'usuno pumposaurente vestito che sta in piedi è quel Tantalo, che più abbassa vedemno acare mono dei bromentali.

Il dotto archeologo della Francia ravvisò nella pittura di questo vaso una rappresentazione della dottrina dell'inferno, come si mostrava nei misteri e nelle poesie consacrate a Bacco. In mezzo del goadro è Bacco infernale con Cerere, i due gran benefattori degli nomini, ai quali essi hanno insegnato la cultura e l'uso del grano e del vino, ed a vivere sotto l'autorità delle leggi. I differenti grappi mostrano sotto le sembianze di Proserpina, di Iseco, d'Adone e di Venere, la felicità che godono i giusti dopo la morte, soprattutto guando sono stati purificati dalla iniziazione. Teseo e Piritoo ci mostrano, sotto le sembianze di due andaci che osarono discender nell'inferno, le pene che attender debbono coloro i quali vogliono indiscretamente palesare i tremendi misteri della igiziazione. Il terribile giudizio dei morti è gul figurato da quanto i due giudici dell'inferno Crono e Radamanto pronunziano contro Tantalo. Finalmente le pene che attendono i delinquenti sono rappresentate coi supplizi che soffrivano Tantalo e Sisifo, mentre Alcide il maggiore degli eroi, ed il loro modello, giunse a trionfare dell'inferno e incatenare e condarre via il Cerbero suo terribil guardiano, malgrado l'opposizione e la resistenza delle furie, poiebè l'eroe cereò prima di questa impresa, il benefizio della iniziazione che poselo in grado d'eseguirla.

#### TAVOLA CCCXCIII.

In questa tavola é dissignata la parte opposta del vaso che ci ha occupata l'antecedente; per est volvenno l'analogia delle dou vicendevoil parti. Vi si vede agailmente un tempio d'ordine losies. Una coronna d'ellera, soupeas nell'intervo, annonzia che appartiene al some inventore dell'arte di fare il vivo. Beces inferneta i vede assiso nel tempio. L'inistico gila ha versato del viso in una tazza che gli presenta. Intorno al tempio sono sei personaggi, quattro de quali si lati, e che al disocto del tempio. A sinistira è una donna che tiene una gran coronna in una mono e cell'altra un gira vestaglio. Disl'altra petre superiormente, un iniziato assiso itra da usa usuno un gran ranco di mitro, e dell'altra un casserto, dor' un di quel pan chiossati pi ramus per caser piarunidali, come se ne presentavano nell'e crimonal el risitateli. Nel eccodo piano a sinistre, un iniziato presenta uno aspecchio mannbriato, ed nua gran texna. La donna che gli sta di faccia lirea in nanou una corona, a cui ata atteccata uno benda, ed nas cassetta contenuta siateciate, goliere di strumenta insholicia per le matteriose cerimonici. I due giuvari editi stotta al trupio son force quelli che vedemmo sotto le sembiane d'Adone com la sua spose Verere, ciascono diene degli utilizati propriati a suo assono l'omono sostiene un elmo el mon seudo; la donna uno apecchio ed nua casestta per jueccio caramental, el ha presen di quelle un tello. I ter ramial imitro che apuntano dei suoto additano la selva, entro la quale, le snime degli iniziati si compaciono di andre vagando.

#### TAVOLA CCCXCIV.

Se le due faccie del corpo del vaso i presentano nelle loro pitture un quadro dell'inferron, quelle del colto del vaso stesso ci mostraso il farmamento. La parte principale ci fa vedere il cicio brillatane di atelle, che l'aurora e il solo sembrano spargervi, sortendo quegli satri dal seno del mare, che si la conoccere dall'arena ch'è espresa uni usolo, e dai pasci che vi gallegimo. Lucifero sosti Padaro ne precede il cortao.

## TAVOLA CCCXCV.

Il rovescio della pittura sateredente nel collo del vaso è molto semplice, e combina col Impedire numoro di quelle che si osservano commencate si uval dipinti. Becco è sedito sulla clambie; la sus testa è cinta de quella benda, che chimismo cordennone, tremedo nu litros e lun parteri libatevic. Una donna slata gli presenta un grappolo di uva el una corona. Una iniziata differa al numer ma benda. Depo di lei sia sendito un giurio estivice che in mano un lungo ramo di mitro e di uno specchio. A gipiene il significato di questa pittura susti di deta Mini tituta is una cerdidicare, ma ad onia di costa pittura susti di deta di tituta is una cerdidicare, ma ad onia di ciò non parmi giunto a permasdere chi s'occupa di sirigiare tali pitture simboliche. Pere a lisienti moderini non ermo pere intritti del sianificato di

queste bacchiche e anistiche componizioni che esgolivano probabilmente ditritti dai materiti di quelle officine, o veri ficerano quari vasi. Paltruscie la varinta catrena, colla quale si vedono tali soggetti engeluti, poò farci crolere che non assersero una rigiovase de unica significazione. Dover en no giurine Bacco, o un suiterto o una menade, o una vittoria con una benda o una ghirianda intendevasi, che tutto cò alluntiva e richimavar i l'attorione a Bacco el a suoi misteri, che cra quantu concreva a colore che ponevano i suan nie apporte. L'arabecco che vedesi per mata il abuso della rapperenta tana cresa il labiro del vasa. Dal busto di una donna nottono due gran rami di fori immagiari, cho secondo il Ulilia, significano il focondità della natura. Ma un ormato, io dico, può bene servire di ornanonelo nequi aver sicificato versuo.

#### TAVOLA CCCXCVI.

Questa pitture rappresentà Atteone in piedi fra quattro cani, che l'assalsono e control i quali difindenti. L'ero tebano e moda a riserra dei cottario cretari; calature she fa speciale dei ecceistori. Egli e barbato, particolarità di cui son estica mones per questo personagio, che una seconda esempio, el e iniquibare che porta, per quel che sembra, una corena di mirito, la quale delle corna di cervo, segno della sua metamorfoni, che gli si vede stala maggior parte di monumenti. Il muvimento di questa ligare rè giusto e na curale: l'attitudine è vera: il disegno d'una buona proporziane, benchè sia di una escucitume poro accurata. Nel campo della giutra e du panno spigalo ad appresa a due pieti, forre per indicare che il mostiva s'era stato somulatirato da sua rappresenzazione testrate. Al basso della figura di Atteone si leggi in caratteri citratchi l'incriatore JV/A/IA, che esprime essituente il nome gereco ARTALIATO sobto te sue forme citrarele.

#### TAVOLA CCCXCVII.

Senz altro dire sul soggetto assai comune delle avventure di Atteone, passo immediatamente all'esame della pittura opposta alla presente nel vaso medesimo, che mostra un personaggio undo e barbeto colla testa coronata di

mirto. Esti cade trafitto da una speda che gli trapassa il petto all'ascella sinistra. A questi tratti sarebbe impossibile di non ravvisarvi la morte volontaria d'Aiaca, ancorchè la voce ZAJIA scritta in caratteri etruschi al disopra di questo personaggio, non indicasse si nostri occhi l'eroe Telamonio. La maniera, come qui è rappresentata la morte d'Aiaca, s'accorda in ogni punto colla tradizione ciclica quella d'Artino, coma era stata seguita da Pindaro, de Eschilo e da altri poeti, fuori di qualche variazioneella di poca importanza. Secondo questa tradizione Aiaca, essendo stato reso invulnerabile per tutto 'l corpo, ad eccezione dell'ascella, invano procurò di darsi la morta, finchè una divinità non gli scoprì quella sola parte ove il ferro poteva passare (1). Gli accessori distribuiti nel campo della pittura , vale a dire il fodero della speda col suo cinturone sospeso alla parete, e lo scudo colla tunica della parte opposta, son segnali che indicano l'interno della tenda d'Aiace, e che si riferiscono alla tradizione primitiva, senza che nulla faccia allusione al furore dell'eroe non men che alla carnificina del gregge : circostanze sconosciuta da Omero e dai poeti ciclici, rigettate da Pindaro e senza dubbio anche da Eschilo, la cui invenzione sembra essere di Leacha. L'autore della nostra nittura etrusca è dunque restato fedele alla sana tradizione dell'antichità grera : ed è ben degno d'osservazione che questa circostanza volgare, circa la carnificina degli armenti, non si trovi espressa che nei monnmanti dell'ultima esoca dell'antichità e dell'ordine più infimo, vale a dire delle pietre incise.

# TAVOLA CCCXCVIII.

È agminente Aisce quegli che un pittore etrusco ha dipiato nel vaso di quel che antrecedentemente vedenuno, ed in un aisone assai diversa da tutte te tradiciolo, che ci son venute spettuati a quest'erce, e con l'intervessione d'un personagio il damente proprio dell'archeologia artune, da une poter dibitere che la questa pittura non abbiamo una composizione originale dell'arte tuscanice.

Aiace Indicato dal suo nome ZAIIA è rappresentato colla testa nuda,

(i) Pindar. Isthmic. v, (v1) 75.

vestido d'una tunica corta, con una corezza d'argento e con la comunic di staglo che appertengono all'armattare de tragal erolle. Urbero telamonio in piciti licare dalla mano sinistra per l'espelli un uomo molo giennilezzo, sexus dubbio uno schiavo appatito, nel petto del quale egli immerge colla man dricta una sposa corta, il pono della quale e d'argento. Il volto della vittima che reprine il doirer ed il assague che gli gene dalla ferrila son tratta de un eroulo serificio, che non pomono mancere d'eser esperaid un an premolto etrazco con decità ed exergio; attributi familiari a questa matione nelle napperentama si secon el dal genere.

Ma ció the caratterizas appraisatio qui esser opera di mano etrusca, è la presenza del graio infernale Carrotte col mo nome etrusco LAPV per LAPVIII charma che sta in pedi dictro la vittima. La figura di questo de mone las i dratti che rappresentano quel di una benis feroce: le suo crecchie channelle langhe de appuntate o fromo tatti il tratti di una bentitaza odiose prospria a questo personaggio. Il mariello ch' ei tiene con ambe in masi è son attributo, costamato la tutti il monumenti etrachii. Ecco succintamente quanto ne servire à chi. Suodi-Rochette (f).

#### TAVOLA CCCXCIX.

Anche in questa Tav. COCKIX figure lo sesso Geronte, sensa che l'atiale vi biblis aggianto il nome che albaimo verdato nell'anterire parte del
motire vaso. Yi si song'e quel cativo genio sotto i medenini tratti, e nel
medenino costanze, ma sultanto in una stitucinie tranquilla celle most apposigiate col suo marticoli merzo o tre donze, dur delle quali sono inviluppate
nel loro papio in una maniera che sembre nesere susta propria per indicure
le ombre, e la terra colla testa valta altrove c colle mani giune, offresso
cost tatti i segni caratteristici del lutto e dolore. Sembre desque al ch. RacolRachtel illustratore di questo monomento, che qui ii rapperenti una sense
che secude sull'infirme, cicò Caronte in merzo a tre oubre, una delle qual
è designata gal no none segresso in lettere etraturch, p.1/2.Ra/H37 Pere-

<sup>(4)</sup> Raoul-Rochette, sur deux vases peints de style et de travait ctrusque. Sia negit annali di corrispondenza arch. per l'anno 1884, tom. v, pag. 264 e sec.

tasilea, senza che noi sappiamo per qual motivo la regina delle Amazzoni abbia notuto figurarsi in una scena simile, nè come si trovi nel vaso atesso. dov' è dipinto Aiara. Alcune dotte congetture del prelodato Raoul-Rochette a questo proposito son da vedersi negli annali della corrispondraza archeologice, dove questi quattro soggetti si pubblicarono. lo suppongo che qui si rappresenti il passaggio d' un' snima dalla vita alla morte, assistita e rondotta nelle infernali regioni del demone Carontr: rappresentanza rhe vedrsi espressa tanta e tante volta nei bassirllievi delle urne cineraria di Volterra, dove in più maniere si rappresentano i ministri del tartaro, ora in sembianza di furie. or del carante, ora del fato o necessità, e talvolta delle uno e dell'altro nello atesso hassorilievo. Ho creduto finora che i personaggi ivi dipinti sieno spettanti alla famiglia del morto, ed il nome di Pentasilea può essere quello d'alcuna donna della famiglia del medesimo, pel quale ai fere il vaso; di tal tempra sarà probabilmente l'altro nome etrusco distribuito in tre versi, e non mai nome dell'artista vasaio, poichè si sconce figure non meritano lode ne memoria verupa al loro autore.

#### TAVOLA CCCC, ED ULTIMA

Chiedo questa collezione di quattrocento rapperaretanze vasarie, da une promesse in principo dell'opera, colle acconscre quadan erudinica si adopri dai dotti arrheologi per darcene l'interpetrazione, reputando questo genere di monumenti di grando interesse, al per la parte acientifica e letteraria, che per l'artistica. Ecco per tanco quel che servire il cultissimo sispone marchese Filippo Gargalio-Grimaldi relativamente all'ultima rappresentanza di opesta collezione.

A distinguere nells representations di questo diphot che lo, Arge Pércurio densa l'principali personagi dei dramma, e rhe l'Agridio ne fosse
l'argemento, basta, nou e'h dubbio, rivolgeria doltanto lo aguardo. Ma se
discrensia a primo copo d'occho il suggetto della compositione, mo previ
s'intendoco ageroluzate le svariate cirrostanze rhe l'arcompaganno, e che
servoso a renderec completa l'idea. Prima però di tratture un tal punto,
rhe costiloinec de che pierthesic dislusare l'incepiala ris problema archeologico, che mi son proposto risolvere, dirò delle tre già indicate figure, le
quali benché al desero prontamente a conoscera per via de floro speciali ar-

tributi, appresentano pure tali perticolarità de fornire ciascuna di esse argomento a singolare disamina.

Comiscissão de Mercerio protagoniste dell'atione, resolui assertares couse de general designo mos invers gla di un pictra siccone legis est asserta de la capolidación (1) nel tampoco dell'arpe o vegliano dire d'un coltello fal-calo, accodos che in deservicio da varie, e tre questi de Archia (9); ma si d'unu di quelle contrainne spede, che sin dal tempo d'Hierate usurano generalmente gli Elleni (3). Asses plui atagolare è poi li rederre chi pala bio resulto il granisses, correr toutochette con fugure d'appocasso (4). Bid si a fattu importantismino particolare, che osserva i del par in varie altre immeglia del nostro dipinto, limitadomi per ora ad un semplec cenno, faré d'indeagre il significato in appresso. Notevo de fasalmente in osteta figure s'i vapressone del volto, che mo solo è perfittemente appropriata all'asione della persona, ma è altrest caratteristic di questo Mercurio, ch'è designato de Outre o Caresse Argenteros Arginiste latto inserio da no copo (5).

Quanto alla figora dell'lo, osserverò dapprima che, quantuaque nel suo complesso sia dessa conforne all'idea che ce ne da Erodoto, da cui sappiamo, che le si attribuivano fattezze interamente mulichri con le sole corna di vacca (f), vi si scorge pur tuttavia nella forma delle orecchie un'altra in-

<sup>(1)</sup> Bibliot. 11, 1, 2.

<sup>(2)</sup> Metaus. t., 747. Agginngasi Val Flacco. Argon. IV., 390, c Lucano, Farsal. IX. 63-64.

<sup>(3)</sup> Diod. Sic. xv, § 44.

<sup>(4)</sup> É ronneitulo che lal denominazione i esse superiori di corulli fiestenzi sicia data, perchè ne dichiari si figure, a degli simuloriti marini, i Sigmundi hipocompi di Linner, i quali sino comunissimi di mell'alterano. Sicocomi il filoro doro è armato di molte protubernaza siliculti da guare, così firro detti sapori dali Nevio in un luogo citato da Nomio Marcello nel trattato su la propristi della persi dali voce l'ilipocompi.

<sup>(5)</sup> Erzaron... sarà cue cuerté ripera rés priepres Scolleste secondo al v. 409 del L XXIV pell'iliade. Questa medestina espressione è ripetula nel v. 24 dello straso libro e nel v. 103 del 11, ed incontrast inoltre nell'Odisse e neel' Inni.

<sup>(6)</sup> Euterpe , c. 41.

diezaione della nua bovius natura. Quella canas poi, o altre simile pianta agantica, chi dia sottirane cui h dettre, rammenta a niu eretire ia sun dirivazione dalle seque di nn fanne (1). Intorno di mottrare, chi dila fa figunda gran parte della persona pertrebi irvavazione la ragione nella taesia di inpubliciata, di the presenze pereralmente imputata di intiruppati, e di posti (2). I racconsil benti di contore escendo fondali in gran parte sopra tredictioni o diffatto favolese, o popolari, qualore al consultano indistanteri, danno mitie superficiale ed lacompleta di qualivaggia milita e rescisore a vederi quindi più addiento usopo è rimonerena il vise devolose, in cui miterioramente à revuele.

Mella immaglie di Argo è tra le altre core a notarsi una singòlare cuincidenta di concetto ir il pittore di questo vaso, e l'ustore c'elle metamorfosi, avendo l'artista a sinsigliana sel poeta, rappresentato il Pasopte a sedere in un sito eminente della montagna emma, donde poteva meglio osservare pertutto, quando venne corpreso da una finanto distinio (3. Va notata altrea lia cotteta figura la proprista degli accessori; lo mi vao dire dell'ampia pelle e del ricurvo bastone; dappiciche Argo fin solho venitre la speglie d'un toro chi egli avea notiso in Arcedia (4), e quel peto relazato e un di-

- (4) Stazio nel sesto della Tebalde, v. 274 chiama arundinee le rive dell'inaco.
- (2) Andreta da Tenedo presso Comita viu, 48, ed 1pino fav. cz., l'appet-lano mercitere è simigliante designazione pellicia resporitore le di Ortilora primo della Metamorfesi. Specialvasi altresi da taiuni mitografi del il un cambinenzio in giovenere fones stato, come nel esso della Pertidi, una posinimistiti salta una diasonati. V. Potter nell'amontazione si v. 403 di Licofone, il quale demota in quel luogo Elena col nome di giovenes.
- (3) how (Argas) proced months sublime excursor acceptal, unde section particles specialor in some etc. Meten. 1, 460-477. Secondo Estatala intérommentari ai n, dell'illiade p. 740. Point e Stef. Birent. alla voce "λβονας, Praccialone di Arga che hongo in an into dell'Endes, he da quell'evento prese il nome di "λγονόρα. Altri seritori bami, e tra quenti Lorinno art discipto mi degli del, damo a credere che sin doi accedito a Remea, ia quien opinione devette generalmente prevalere, perchè conforma alle angive tradiscioni, cai apparettatil Il mito di lo.
- (4) Apollodoro I. c. Anche Dionisio da Mileto citato dello Scol. d'Eurip. ai v. 4423 delle Pen. lasciò scritto che Argo solesse andare coperto di suna pelle, ma non disse di qual animale.

stintivo, che egualmente conviene al suo mestiere di nestore e alle sue funzioni di guardiano (1). Ne men degno è d'osservarsi che questa figura appresenti in alconi importanti particolari, come è dire nel carattere atletico delle forme, nel novero, e nella direzione degli occhi portentosi, tale conformità con quell'immagine di Argo, che è descritta in un frammento de conti dell'Egimio (2), da far presumere che l'artista abbis seguito, in ciò ch'è l'effigie del Panople, l'autore di quell'antichissimo poema. Ma ciò che ha di più singolare la figura che esaminiamo, si è certamente il gesto della mano destra, le cui dita sono disposte come per fare quello scoppietto, che dinota non curanza e disprezzo (3). Ora nel personaggio d'un severo custode quest atto disdegnoso non potrebbe qui riferirsi se non alle istanze, che usano quelli, cui l'altero gesto è diretto a favore di chi soggiace alla sua dura sorveglianza. Se tale n'è realmente il significato, allura non solo si dichiara nel modo più naturale l'azione apparentemente strana di Argo, ma siccome ne risulta ad un tempo che quei personaggi, cui si rivolge, a' interessino per Io, e sieno però in relazione con essa, così ottirnsi insieme un impor-

(1) Souvier; pastor egli à detto da Eachlie nel v. 677 del Promete. A municis del non creatre el sigliant coutade ei venue assemplitate au manicis del non creatre el sigliant coutade ei venue assemplitate au me ne; giù a dà infatti questo none negli sessii a v. 433 deste Pra. Æuripide, et al v. 5 dell'Esterio di Solderi, et ami l'autice disbourer d'Escalia malicis vasio al v. 500 del Promete die e le l'argo sorregliatore di la sia saixo no come e mall'attor. Il parmole que que grammatic fosse ir recevore in la teste come a sectiona per effetto dell'unoutimie, che è tra il Pampte e il famme come el d'Une.

(2) Questo frammento, che consta di quattro versi, leggesi nello scolio at v. 1211 delle Frn. di Euripide. Quanto atl'autore del poema, da taiuni fu rreduto Esiodo, da altri C-reope da Mileto. V. Ateneo I. XI, pag. 502. Casaubono.

(3) Auspareit sei duratine al line da Greel to scoppietare che a la con in dis a presidente co politice el il medio, ed invariety in delto quartatio mederano, con cul si ostenta son craenza o disperzo. V. Sabott nelle note il proverbi preci, ratratti dai codici vaticani, cent. 111, 01. E pol com hen nota e la intatta di Sarienapsio colocata sul suo mommento a d'arbitation con che la fattata di Sarienapsio colocata sul suo mommento a d'arbitation de la distatta con a intigliante losse per mezzo dello siano atteggiamento. V. Aquadio negli salgi, vivi, 26.

tante indizio, onde poterti riconoscere. A tal fine adonque bisogna, secondo quest'ipotesi, indagare quali sieno state le relazioni ed affinità di lo, e però fa d'nopo rivolgersi ella sua derivazione.

L'origine attribuits a questa milica persona è attritamente connessa col marce dappiobè la comune tradissione le diede per genitori l'anco figlionio dell'Oceano (†). el anna Ninfa, che fin necnaide parimente (†). Vi ebbe anzi chi in disse nata alla attesso monarca del marc da una Nerelic chimmata Alirore, ch'è come dire: La margifina (2). Nel nostro dipinita occentana alla marias origine di lo quelle figure di cavalli marini, che servono d'orranto al lambo della nua veste. Oceatio Perio moceationo sosternato, come s'a savertito, esi chilionisco di Mercuriori e la stesso menuento con l'altro perfettamente analogio del ravullend decorano il praneggio delle cinque figure, che stanno intorna e quelle di Argo. Alla uniformità di nn tal distintivo non a puà non avvedersi che tra gli indiretti presonagi debbe casservi qualche le-game che loro provenga da una comune attennasa col manue attennasa. O manue attennasa col manue.

Guidati da quest'importante Indicazione non esitrermo forse a ravvisare Cerere con Proserpina in quel grappo del quadro che occupa il centro della composizione nella sua parte superiore. Ed Infatti non solo I poeti, ma I mitografi ancora espressero l'idea di un'intima connessione tra Io, Iside, e Ce-

(4) Castore citato nella Bibl. mlt. ml. 4. Quell'antico acrittore vico designato nel chronicon da Euseble come cronografo del reame di Argo. La usa autorità quindi ha molto peso in cib che rispuranda e agrive tractizioni, cen appunto appartiene la favola relativa del Inaco, il quale, come ognun sia, è il maggiori funuo dell'Arcolide.

(3) Senodo Ferrelle, fraum. 12, elle chès none Pito. Apathoria invece dei la chaim Mella, i. 11, e. 12, marte de dallo Secliated di Euripie et a Volle dell'Oriette vitte diana nominata Arcsiva; la hondregginet; la qual voce para delle deveren bederen qualrebelma notto. Noto et mare, atte qual totte fix persita causante appropriata una singilianta designazione (Estolto, v. Arcsiva). Ma indipendentemente dei chò, retto Arcsiva, proposito del Propos

(3) Acasidoro presso Comite, I. s. e.

- rere (1). Si faita nozione ritrasse da quella detrina tendinci, la quale remiva, nazi immediarras le anidate intribe percondiciono), integnando fue l'una e l'ultra rappresentanzare la terra (2). Secondo ancora questi imediani degui che apparamento alla religio di Sanotracia, e i diffusero progressivamente nell'Allica, la de Daira, noto i qual nome i designava Proserpina, altro non era che la laza (5); e quidiri dovina saminilata ema partinorite ad la Ne poò dublicari che quest'ultima non sia da riferira sill'astre cilla notte (1), senza che cessasse percolò il premonegiare la terra; pull'a-
- (4) Tra i uliografi va nominato în preferemas d'ogul sitre Apolideres, I. ît, c. l. Dri posti possono qui ciarari p. Vatirero Piarce o Stanto, il prime divenda quali în dee loogul idelfraçum (ir, 468 e vr., 441-413), e l'altre net v. 278-279 dai 1. ve dia: Patolate, ore ingerati lilant (comos Phartis exercita seria Juspiler, unicie în uno la runding figlia di linace, che ginate în Rețito divense întel (f. fr. gal glairi lications, diat. viv. neur.) con la Cerrev everesta degli Egiziani, în quali foi sepremonimata Paris, perchi è si ribuldi un cello particilerat edgli sibilită distinate Paris, perchi è si ribuldi un cello particilerat edgli sibilită distinate Paris, perchi è si ribuldi un cello particilerat edgli sibilită distinate Paris paris incontro dia lispică qui di Alexandria. Cansullini le importatil oservazioni se questo argomento dell'illustra Cenzure and un Dionici, p. 540-464.
- (4) Che inide fosse risquardate come in Terre al afferma de moiti antichi excitiori come da Piutarco in Islée, da Eusebio nella prepar crung, p. 403, c. Date de Pavorino v. 1615 es., e che per Cerce s'intendesse parimente la Terra è com affatto ovvita, facendone fede il suo siesso nome Pét, part/ps: d'i terra modre. V. Diod. Sic. 1. o. 16. Wessel.
- (3) Per l'Jentità di Diera con Proserpina, y è la testimoniana di Timonene e di Richio icatia regli nevili di Apollon. Rol. al n. 846 dei Timonene e di Richio icatia regli nevili di Apollon. Rol. al n. 240 dei Timonene i restate interese di restate interese di restate interese di restate interese interestate sui dice innare (1 t. v. p. 816, Witt.), nollmanneta al dottinimo Cruzzer nell'annotazione 67, ai e. 92 del L III, di Ciercona interese alla natures degli Del.
- (4) Nel disletto dall'Argolide, ove, come s'è precedentamente osservato, le farole che hanno relazione con Inneo, sono miti locall, il nome dell'Inn-chide chbe il significato di Inna. V. Suda, v. 'ié, ed Enstaio ai v. 92 di Blonis. Perieg. Anche ad Iside clis personeggia quell'astro come rilevasi da un importante passaggio di Blodore Siction als principio della sea storic.

tro essendo la lune, a mente de teofisici, se non che una terra eterca (4). Or conformemente a cotesti principii, credessi la luna ritraesse dal mere (2): della qual teoria abbe a derivare la milica tradizione che Daira fosse figliola dell' Oceano (3).

Richiamendo per siffatto modo alla memoria l'intimità, che passa tra Cerere, Proserpina, e l'Oceano, rivolgesi naturalmente il pensiero alla figura virile assisa secanto a quelle dee. E di vero i distintivi di questa figura convengono perfettamente all'immagine dell'Oceano. Il segno difatti dei cavalloni. onde è ornato l'orlo del suo panneggio, oltre che considerato ideograficamente, e per cost dire nella sua propria significazione a null'altro può ascriversi meglio, che alla stessa personificazione del mare, non l'è meno convenientemente adattato ove si prendesse in un senso metaforico; depuoiehè i fintti a motivo, come scrive un dotto scoliaste (4), del loro fragore, e che s'assomiglia al muggito, risvegliano l'idea dei tori, ed accennano per cotal duisa al carattere tanrino, che è un elemento costitutivo del tipo, con cui venne rappresentato l'Oceano (5). Quanto poi all'asta, cui si appossia con le sinistre, benchè sie monce, per mencenza di spezio, delle estremità superiore e con essa priva d'ogni segno caratteristico, è pur initavia a tenersi, secondo me, per nno scettro; e ciò a causa della sua perfetta simiglianza con l'altra asta, la quale essendo in mano di quella figura in cui riconoscem-

(4) V. Proclo, commento al Timeo 1, 54. Da ció verisimilmente ritrasse Alcmane l'idea che la rugiada fosse figliuola di Giore e della Luna, siccome leggesi nei seguenti versi di questo tirico conservatici da Piutarco nei i. 11, del Convito.

Ola Aide Swyding Epen tofpes, Kal Leddore dies.

- (2) V. Plutareo in Iside , cap. 34, ad ivi gl'interpetri.
- (3) Pausania 1, 38. Conf. Pherecidis fragm., p. 445-446, Sturz. La voce Aucia, che trovesi nei lessico di Esichio come appeliativo d'una figlia dell'Occano e di Cerera, è da rifarirsi a Daira, accondo la sagnez osservazione del ch. Lobeck nell'Agiaofamo, p. 454.
- (4) Zeze nell'annotazioni ai v. 104 dei pocmetto intitolato: Lo scudo di Brcole, e volgarmente attribulto ad Esiodo.
- (5) Da etò la designazione di taurocrano, che gil diedero i poeti, tra i quali Euripide nel v. 4377 dell'Oreste.

mo l'immagine di Gerere, e servendo però di distinitivo ad una dea che nei aggir cantici degli Elleni vien disegnata come region (4), altro ehe uno secttro non potrebbe di certo indiener. Or posto cio, qual altra dettà dei mili greci a il fatti emblemi di superno potrer vantar poten miglior diritto che l'Oceano sia tenuto monarra degli ttessi numi (2); anzi, per sentunza degli orfici dogni, loro padre comune?

#### 'ελπεανόν το Θοών γένοσον, καί μητέρα Τηθύν(8).

Questo verso medesimo ne suggerisce il pensiero che quella muliebre figura, la quele s'apposgia ad Oceano posse rappresentare la dea Tetti. L'altra figura di donna, che sta alla sinistra di Argo, oltre al generico segno del marino arnamento, onde ha fregiata la veste, ne appresenta nella fascia che solleva con la destra un attributo il quale quanto a me è individuante: essendomi già provato in altro lavoro a dimostrare che si fetta zona abbia a riguardarsi come distintivo appropriato alle immagini di Afrodite e di Amore. Così essendo, se si ammettesse sull'autorità di Filocoro, che Venere personessi aneor essa la luna (4), avrebbonsi allora nel nostro dipinto le efficie di una trisde lunare (lo. Daira, Afrodite), che simboleggierebbe le tre fasi di quel pianeta. lo tengo bensi per fermo ehe il carattere di Venere, qual ci si mostra in questa rappresentazione, non sia punto diverso da quello, che l'è più generalmente attribuito dai tenfisici, ed anche comunemente ascritto dai mitologi. Ed in effetto quando anche si considerarse l'argomento di cotesta pittura dal lato filologico, vale a dire nel suo aspetto puramente favoloso, pure in tal caso si comprenderebbe assai bene l'intervenzione della dea dell'amore pella scena dell'Argicidio, di cui può dirsi essere stata instigatrico.

<sup>(4)</sup> V. l'inno Orfico XL, v. 1, e 9, e l'inno omerico a Cerere, v. 75

<sup>(3)</sup> Negli scolli ni v. 806 della Teogonia si legge che Ogeno, ossia Oceano ('Ωγικ γέρ 'Ωκιστός: Esichio v. 'Ωγικιδαι'), sia stato primitivamente re degli Del: 'Ωγικιδ (pr' 'Ωγιλικς') ενό βακιλικόκαντες πρώτον τόν θεών.

<sup>(3)</sup> Iliade XIV, v. 204 e 202. Siffatta credenza vieno altestata amoras da Diodoro Siculo, I. 1, p. 46. Wessel; e che sia conforme alla dottrina orfica avvertesi da Atenagora nell'Apologia, p. 64-65, Dechair.

<sup>(4)</sup> V. Philochori fragm., p. 19-20, Siebelis.

in quanto che questo tregico evento ebbe motivo della passione ch'ella inapira (4). Ove poi la medesima leggenda dell'uccisione di Argo si svolgesse dalla sua forma mitologica, si ridurrebbe allora ad una semplice esposizione di quella teofisica teoria, concernente la fertilità della terra (2), la quale insegnova come i possenti raggi del solo Mercurio, estinguendo il debile e freddo lume del cielo atellato Argo (3), liberino la sottoposta terra lo dallo stato di sterilità, cui condannavala il geloso potere dell'oscurità Giunone (4), c la rendano in tal guisa atta a ricevere il fecondo influsso del gran principio vivificante della natura Giove (5). Qualora dunque si riguardi da un tal punto di vista la nostra mitlea rappresentazione e si rifletta ad un tempo che Venere, a norma di quelle atesse dottrine rappresenta l'idea di universale fecondità, la ragione allora che là si trovi tra i personaggi del dramma s'intenderà facilmente a parer mio da ognuno: poichè non vi ha, io avviso, chi non vegga come personificando quella dea la forza feconda o produttiva della natura non sia perfettamente appropriata ad assistere, o piuttosto a presiedere in una azione il cui scopo fu di rimuovere l'astacolo che opponevasi alle misteriose congiunzioni degli elementi, delle quali ell'era fautrice (6).

(i) Eschilo nei v. 651-652 del Prometeo fa alluaione all'influenza di Yenere negli amori di Giove con Io.

(2) Macrobio , Saturnali I , 19.

(3) Pel moltipliel e fulgidi occhi di Argo, intendevasi gli astri. V. Eustatio nel commento al v. 24 del l. 11 dell'Illiade. Però si diede al Panopto l'epileto di stellato: inoccidius stellatum visibus Argum: Statio, Tcb. vn., v. 377. Stellatumque occulis custodem virginis Jus.: Nemesiano, Cascela, v. 34.

(4) Rilevasi da Plutareo (framm. IX, vol. X, p. 756 segg. Witt.) ebe questa dea fosse risguardata come personificazione dell'ombra terrestre, d'onde provenoc che sia siata detta pogio, nal vigua, occulta o trucbrosa e nottorna.

(5) É noto che la voce acc; appeliativo di Giove derivanse dal diciso irrigare. Ynoi qui avvertiral che presso Lido nel trattato sui mesi, p. 90. Schow, trovasi menzione di una località sagra a Giove, la quale fu denominata decessi. Il 'prisso.

(6) É a vederal quel frammento d'Eoripide che trovasi nel c. 8 del l. xiii di Atenco, e nell'acipide fisiche di Stobeo, p. 21, Cantera Υκρά μεν δρέρεν Γαία... - Έρφ δ'ε σερνές Οδρανός πληρεύριτος - "Ορβρου, πιστίν είτ Γαίαν, 'Αγραδίτες ότα x, τ. λ.

Se le precedenti ospervazioni sono fondate; ne risulta che il pensiero di questo dipinto sia ste' i concepito sotto l'influenza della teofisiche idee. Or auest'influenza medesama di cui abbiamo incontrato già tante volte le tracce nell'asame, che a'è fatto di varie parti del nostro quadro, si riconoscera del pari in un altro aus importante particolare, intendo dei due Genii, quente volte in questa due immagini di alati giovinetti si ravvivassa una doppia effigie dell'Amora; consentaneo essendo intaramente a quelle dottrine si l'apparizione di cotal deità in une siffatta arena e si la sua duplicata figura. In prova di ciò bastarà rammentare essere stato proprio di quel sistama considerarsi l'Amore come un essera cosmico e di duplice natura, perchè inerente rosì ad ogni principio, o fisica proprietà, come alla sua contraria : sicche dall'unione di tali opposti elementi determinata dalla congrue azione di quell'ente doppio, che v'è insito e li regge, risultasse il rongiungimento ch'è come dire l'armonia fra loro, che fa temperata ed equabile la costituzione delle stagioni (1). Laonde nel rappresentare il mito della liberazione di lo . che secondo quegli stessi principi, allude come s'è disopra avvertito alla emancipazione della terra, del che segul il suo congiugnimento con l'opposto o almeno dissimile elemento dell'acqua, in questa rappresentazione, ripeto, assai opportunamente è introdotto il personaggio di Erote: tenuto egli essendo, in conformità a quel in-desimo sistema, come abbiamo testé notato, per un principio nella natura, il quale promuova l'unione, ch'è l'armonia tra contrarii, ovvero diversi elementi, a eni presiede, benche sieno opposti simultaneamente, per effetto della sua duplice essenza, di quel dualismo appunto, di che l'attribuitogli geminata figura si è la grafica espressione.

Con queste osservazioni intorno ai gemini amori s'è per noi compiuto l'esame di quei presonaggi della rappresentazione, i quali occupano, dirò così, il fundo della scena. Quanto a quegli altri cui si riferisce direttamente l'azio-

Nè debbesi omettere quat tuogo di Stasio nel primo delle Selve, carme 11, v. 185-186, ove it poeta fa dire a Venere: in conubia terrae Æthera, cum piguila raccesunt nublia, solvo.

<sup>(4)</sup> Piatone nel Convito, ovvero dialogo intorno l'Amore, § 42-15. Vi ai capongono tali principii per hocca di Erissimaco, il quaic da fisico, ch'egil è, discetta fisicamente della natura di Erote.

ne, se n'è dello in principio: se non che resta a dare qualche schiarimento ancora circa alla figura del prolagonista. E di vero veggendosi nella sua tunichetta l'ornato degl'ippocampi parrebbe a prima giunta che tal marino diatintivo s'opponesse alla designazione di deità solare che appartieusi all' Argicida quando considerato dal punto di vista della simbolica, ei apparisce come una teofisica personificazione. Rimuovesi bensì questo dubbio tosto che ne sovvenga essersi creduto che tanto la luna quanto il sole traessero origine dal mare (1). V'ha inoltre relativamente al pileo alato, ch'è ordinario aitributo dello Erme Argifonte, una riflessione da farsi; debbesi cioè ricordare che siffatto petaso, o più tosto cimiero con le ali, siesi dato propriemente a Plutone, siccome rilevasi del auo stesso nome xoria "Aldoc celata dell'occulto (2); la qual voce, quantunque designativa come ognun sa di Plutone, pare pur tuttavia fosse passata per una specie di metatesi dalla persona alla cosa, dal che sarà provenuta a quest' elmo la fama d'essere non che invisibile, occultatore di chiunque mai ne andasse coperto (5). In ogni modo egli è certo che al pilco alato va annessa l'idea di cosa latente ed infernale. Però trovandosi un tal segno catactonio combinato nell'Argicida col carattere cliaco, ne risulterà la doppia qualificazione di sole-infero a questo simbolico personnagio (4).

- (4) Plutareo, l. c. nella note 32.
- (2) V. Apollod. 1, 4, ed ivi le annotazioni di Clavier.
- (3) Pianose nel decimo della Repubblica fa altusione a sifatta mercarigition proprietà attributa a quest'elmo. Olice a Mercarie cal a Ferroe, s. ne servi proprietà attributa a quest'elmo. Olice a Mercarie cal a Ferroe, s. ne servi Marera pur casa per renderzi instabile: a Marte, ome leggent artifliade V, 846. (4) Quanto dalle caratteritate di Solo acredita. a Mercarie, di "attorità Marcabio attegata nella zota 24 appiapnesi que'ila scessa dei mommenit. Peasono difatti ciuria quelle dei premor authère della Dattiliates mestic, pubblicate dal Gart anelle tru 1333, n. 185, c. 1333, n. 16 della Minesa Sercatios, in opmos delle quali pièrer è latagina l'immagine di Mercarie, che ha per accessorio la figura d'un caescro, il quelle è simblos olatre. V. Mercabio, Sauturnali 1, 18. Rapetto pol alle relationi di questo nome con le reptoni infernati, san esportebres coldure d'interprese prove; ma bassi qui ramendate coltate la designazione di 3,240%, pal senso d'austerrance o infero che è data de Sofotto mill'agres, v. SSL, e da Geripia entill'Arteri, v. 746.

Or se egli è vero che sia inerente a Mercurio la qualità di infero, parmi si possa a causa di ciò dire lo stesso anche del Satiri, come di quelli, che essendo ienuti suoi figli (4), si dovreno credere partecipi della sua medesima natura (2). Siffatta opinione ci viene qui insinuata dall'osservare il modo me

## (i) Nonno , Dionis. xiv , 443.

(2) La più antica, a potrebbe anche crederal icratica nozione intorno alla genesi dei Satiri si ha in un frammento di Esiodo riportato da Strabone nei i. x, c. 3, § 19. In questo notabilissimo passaggio, estratto probabilmente dalla Teogonia, si legge che la stirpe del Satiri discendesse da Ecateo. Ora egli è a considerarsi che siffatto appellativo è strettamente affine, se pur non è un derivato della parola Ecste, la quale par corrisponda, come presume Sacy nelle note a Ste Croix, p. 480, all'espressione "Huarw, ch' è negli abissi, ed in ogni modo è formata dalla voce xiru, sotterra. De ciò la denominazione di ecatal data agli spettri, secondo che apprendesi dallo Scollaste di Apolionio Redio ai v. 860 del l. III. Anche il nome della progenitrice dei Satiri avrebbe analogo significato, qualora per la figlia di Poroneo, ch'è indicato da Esiodo, l. c. quai consorte di Ecateo, s'intendesse quella X3oria; la infera, di cul si sa menzione come nata appunto da Foroneo nei c. 35 del libro tt, di Paosania. Questo stesso scrittore asserisce che attribulvasi l'edificazione d'un templo in onore di Cerere sotto l'invocazione X3ovin; di infera all'omonime ninfa pur or mentovata, e ad un suo fratello, il cui nome Climeno riferiscesi chieremente ai medesimo ordine d'idee, come quello ch'è designative di Plutone. V. Snida e l'Etimologico grande, voce Kléparoc. Convien ricordare altresi che lo accennato tempio, situato in vicinanza dei santneri di attri infernali delta e di una voragine creduta adito all' Erebo, trovavasi in un distretto dell' Argolide, ai cui miti (tra'quali debbesi qui nuovamente avvertire assere stato quello effigiato nel nostro dipinto ), precisamente appartiensi la più vetusta memoria, che mai si avesse di Satiri, e va notato, oitre a ciò, che vi furon dessi rappresentati come mostri di terribil natura, e quindi diversi affatto dai gioviali compagni di Bacco (Consultinsi le osservazioni dell'Heyne ad Apollodoro 11, 1, 2). Che poi siffatta opinione, secondo la quale sarebbero I Satiri di catastonia provenienza, deriverebbero, cioè dal profondo, quasi dal seno della Terra , fosse in principio generalmente pravalsa , si argomenta dall'assersi conservata in altre tradizioni concernenti del pari l'origina satiresca, che

rounnimente significative, in che sono composte le figure dei due Salvir inpercentati and nucle oficiate. Imperecché mentre una di quasta figure trousia riuniu a quella dell'Argifonte, di un esserte cie cascetonio, è messo l'altra in rapporto con l'immagine di un leper o pure condigio animale che a motivo della sua indice de abitationi e daris anche caso sutterrance (1): d'omb provenne che gli antichi l'effigiosere novemi volte come tipo di un significato finarre (2). Ne certinuente e a marsigliare come nelle pitture di costi con finarre (2). Ne certinuente e a marsigliare come nelle pitture di costi

parò possono riguardarsi cone verianti della primitiva notione. Di fatti nel cilcipe d'Euripide i Sattir passono per figil di Silono, il quale è tenuto terrigeno da Nomo nel XXIX delle Dissoluiche v. 2003; che acoli unu altre louge dello stesso posmo (I. XYI), ci al ci da diverdere del Siloni, vale a lori più vecchi de'Sattir (Paussais 1, 23), ovvero l'oro maggiori ritrassero dalla terra Y. Cassabono, della Pera S. K. 1. p. 28, Rombion, della Pera S.

(1) Gaude In effasis habitare caniculus auris. Marsiele ep. (0, 1, xii), ond's che i Gene I designano en on la perferia Aprili, eupopy); di le pertito essentirez: non altimenta che l'eupopului: secondrei: chiamarono le talpe. V. Saimas, Escrett; plainan, p. 2000. Nei altrende deriveravono forre i Romaini il none di conicolo, che già presso I Latini, e parimente presso gi'lialiani, intendedi per condotto colterrance.

(8) Il ch. Recoll-Rechette nella nota seconda, pag. 285, de suosi Monumenti Inscittà la indicato anal opere delle nella niledie, in cella fagura del consignità ni cassa simbolo finerea. Oltre a ciò, il ch. prof. Creuzer commenti ale Erredoto p. 207, fin enzotace di quette arma espotenti dei Greci, usa chele quali conservasi nel Musea captiolito, che rappresentano l'Immangine di alcone lepri in atto di Institutioni. E potche fin noto suche agli actichi (V. Sendonte, Cecte, v. n.). Ellano, Storic naturela, il 42 c.) che questi nimini dicratisera de oscila sperti un sonne estremamente leggiero, cref egil de ciò inferire che est rappresentanti appra monuncal cellantia si espotici siasi volto ches el rappresentanti appra monuncal cellantia si espotici siasi volto chem l'Immagine di facilitatino passeggio dalla vita alla morte, per lenirse in lat quita Il questi sia.

vasi, (4) i quali furono deposti dentro ai sepoleri, veggasi una qualche pertirolarilà relativa alla trista loro destinazione.

Del merito di questo quadro; considerato come opera di arte, non occorre, a me sembra, di ragionare; chè gli eminenti suoi pregi, massimo in ciò ch'è stile, di per sè stessi chiaramente si manifestano.

(4) Il cratere, di cui do testato dichierara la pitture, nalla quale le figure cono di linta reasiccia sul fondo di color naro, fiu trovato nel 4830 i una tomba appartenente al polisadrio di Ruvo, e fa ore parte delle acelta collezione di vasi greel la argilla possedata dail' egregio giureconsulto algoro (ilo. Jatta nativo di euvil'antica città.

FIVE DEL QUARTO ED ULTIMO TORO.

# INDICE ALFABETICO

#### DELLE MATERIE CONTENUTE IN OUEST OPERA

#### DELLE PITTURE

## VASI ETRUSCEI

I numeri romani iudicano i volumi, gli arobi le pagine.

#### A

Aarri delle donne agrigentine simili a quelli delle donne di Chiusi. Vol. 11, Pag. 15.

AGLUZIONI e lustrazioni, cerimonie del misteri attiel. iri, 45.
AGAMANTIDE nome in un vaso trovato a Nola. III., 43.

ACHERONTE flume. IV, 40.

AGRILLE Patroclo à accomistano dal loro pardi Pelco e Mercia. 1, 39; arrepgigante um lise e perchit. 1; 13-14; prispervente do Traville di docieras. 1, 58; imberbe, ricere della modre l'arranture fatugli da Velezo. 11, 439; con elabiliteta in man. 1, 59; con beltareta; sou allegoria, 16; 50; in constrata con Telcho. 101, 391; and 101; and 101;

ACROANO era un ballo o divertimento. IV, 75. ACRUTO, o Botro, o Stafilo favorito di Baeco. I, 404.

ADDIO solito a darsi prima delle partenza degli capiti. 111, 58.

ABRETT e novisi nelle iniziazioni sono giovani. (rei, 33; così dette nelle iniziazioni le figure d'aspetto giovenile. (rei,

ADMETA figlia d'Euristeo. 1, 42. ADDRE sua secesa al cielo, e discesa all'inferno. 1v, 109; presso la Siria era il sole, ivi; e Venere loro iniziazioni, feri.

ADRAMITE predecessore di Onfale, II, 448.

ADRASTO ed Erifile, III, 50; c Polinice, épi, 48; costringe Anfarao ad esser-

uno del combattenti. ivi, 47.
Arguna figlia di Asopo. Iv., 107.

196518- TON: 17.

AETE sovrano e Pontefice. II, 67.

APPRICA simboleggiata dalla pantera, III. 93.

APRODISIA, Ezinde e Sida città edificate da Enca. 11, 42.

AGAMENNONE e Meneino a parlamento con la Dea della guerra, ipi, 77; capitani dell'esercito greco, ivi ; tenta di calmare Achille, ivi , 121; sua riconelliazione con Achille, 1, 93; suo nome espresso soura una colonna 11. 57; salutato dagli astanti come un Lore. ivi , 59-60; estinto coronato da Mercurio. ivi., 64-65; vendicato dal figlio. ivi., 75; sua ombra piacata da Elettra. ivi. 60-61; sua tomba. ivi.

AGLAOPONTE Tasio dà Il primo le all alla Vittoria. tv., 45.

AGNOTETA suo costume nei ginochi olimpici, o circensi. 111, 53.

ACNOTETI chi fossero. II. 20; detti dai Latini habeutae, e curatores muneris. ici : perche vestiti di porpora. ipi-

ACRICOLTURA introdotta da Trittoiemo nell'uman genere. 1. 68: assistita da Trittoiemo. u, 80.

AGRIONE e Toonte uccisi daile Parche. 1, 59.

AIACE, II. 21; sue partenze, II. 48; avversario di Paride, Enca., agenore e Giauco. 1v, 67; combatte per li corpo di Achille. ivi, 65; rapisce Cassandra. ivi, 70, 96; eroc telamonico. II, 424; IV, 429; reso invulnerablic. ipi, 128; sua morte volontaria. ivi.

AIDONEO, III, 39. ALBERO indica plena aria. Iv. 68; cangiato nella statua di Bacco. ivi., 23; di mirto indica il luogo consecrato a Cerere. 1, 28; nudo di foglie cosa significhi, 1. 413; tm. 74.

ALBERT detti larici. 1, 78 ALCESTE liberata dell'inferno da Ercole. III., 134.

ALCHEMONE figlia di tobate. 1, 103.

ALCIDE in compagnia di Giasone erige un altere, ipi. 46; pall'isola di Crise ivi ; si vendica di Laomedonte. ivi ; e gli Argonanti. ivi , 47 ; con arco in mano ivi, 14; coperto di pelle leonina sua divisa. 11, 94.

ALCIONEO, Porfirione, Eurito ucelsi do Ercole, III., 429. ALCMENA, II. 94: corona Ercole, III. 129.

ALCREONE sposo della figlia di Acheloo, Calliroe. ivi, 49; ucelde la madre per comando del padre. ivi, 59.

ALEO padre di Auge, re di Tegea. II. 92; esposto sul monte partenio, iniallattato da una Cervia, ivi ; erede di Misia ivi.

ALFABETO portato de Cadmo nella Grecia. III., 75. ALt aignificative di un soggetto incorporco eri, 142; de chi date alla Vittoria.

tv. 45; alle gambe. 11, 96. ALLOCCO emblemo di Minerva. III, 22, not. 2.

ALLORO denote vittoria. II. 23.

ALTALENA ginoco mistleo, III., 142-143.

ALTERI, cosa fossero. 1, 122; 11, 50

Altrenac erano i pesi usati nell'eserelzio del ginnasio. 1, 122. AMAURO flume. III. 134.

AMAZZONI. II , 403 , 423 ; loro combattimento aliusivo ai contrasti della vita tit, 57, tv, 120.

Ansnosta alimento del Numi. II. 134. AMENTE non era che Osiride. 1, 143.

Amico re de' Bebriei. ut. 114.

AMIMONE amate da Nettono. 1, 437.

ARRONE primo marito di Rea. ttt, 432; suo tempio. ivi, 93.

ARRARSTRAMENTI figurati nel vasi. IV, 101.

AMORE 1, 437; freun le tigri, suo significato. 11, 37; essera di duplica untura. 1, 47; in Tespie era una pietra bianea. itt, 69; brutale di Tereo per Filometa. ivi, 102; Indicato dall' asino. ivi.

AMORINO con lepre lu mano, simbole d'autunno, iri, 6

ANCRIO ed Agrio erauu cantauri. II, 93-94; scacciati da Ercola. ivi.

ANCHIRROZ ninfa. 1, 84.

ANCHISE visitato da Venere sul monte ida. II. 93.

ANDROGEO figlio di Minosse, ivi , 40; assassinato per la vittoria riportata nell' Attiea. ivi.

ANDRONACA. IV. 68; nasconde il figlio Astianatte. ivi, 85.

ANDROMEDA liberata da Perseo. 1, 443

ANPIARAO. IV, 88; figlio di Oicie. UI, 47; padre di Alemeone. ivi, 50; uno dei sette Eros di Tebe. ivi, 47; contrasta con Adrasto. ivi; sposa Erifiie sorella di Adrasto, ire; reputato giusto, ire, 46; gode deil'immortalità datagli da Glove, ivi ; celebre indovino, ivi , 47 ; colpito dai fulmine di Giove, ivi , 46; caduto in una voragine se ne va agli Elisi, ivi; sua favoia relativa al passaggio delle anime al tartaro, ivi; suo tempio ed oracolo, ivi, 47,

ANFILOCO, ed Alemeone figli di Anfiarao. ivi, 48.

ANPITRIONIADE accompagnata da Pallede. II, 96. ANIMA suo passaggio ai regni di Plutone. 1, 408; ut, 91; suo ritorno agli Dei , 1, 95 , 17 , 54; sue virtu rappresentate da una donua alla toelette. 1, 57; suo passaggio da questo all'altro mondo. isi , 51, 126, tv, 415; suo passaggio dai baratro infernate ad una vita migliore. II. 53; sua bellezza accompata dagli ornati, ivi . 54 : in sembianza di donna, mr. 59 : sua altegoria, t. 431; code una pacifica beatitudine, ipi; portata in ciclo su di mu carro, ini; suo giro, itt, 117; spogliata della veste corporca per godere la beatitudine, ivi , 424; di un iniziato onorato della benda dei misteri, IV, 21; sua discesa nel corpo mortale espressa dall'unione dell'uomo con la donna. ivi, 34; divinizzata. III, 438; convertita in eroe in tempo che riceve le vestimenta, ivi , 439; suoi contrasti delle vita espressa da Ercole combattente. ivi, 144; condotta da Mercurio nel cicio, ivi; rappresentata sotto forma d'uccello con testa umana. ivi , 21-22 , 24 ; creduta una cmanazione dell'etere. ivi, 22; suo ritorno all'etere dopu la morte del corpo. ivi, nut. 7; rappresentata nei geroglifiel d'Egitto. ivi, 24; rivestita di penne per meglio volare agli Dei. ivi , 25; resa agile per le purificazioni. ivi; protetta da Bacco. ivi, 46; fatta eroe nel portarsi da questo mondo agli Elisi. ivi, 30 , 434.

ANIMALE con pie fesso, segno dell'Ariete o Capricorno, 1, 94,

ARIHALI adorati degli Egiziani. IV, 8; disegnati rozzamente son chiamati egisiani. 111, 22, not. 2; rappresentati nei vasi non arano sempre falchi e allocchi. ivi.

ANIME loro passaggio per la porta ecleste. 1, 35, 408; loro giro peragonato a quello del sole. IV, 59, 81; risalgono al lor principio. 1, 95; crednte divinizzate coll'iniziazione dei misteri. ivi, 54; loro premio dopo morte. ivi, 51 ; condotte da lasio alle regioni divine per la porta degli Dei. ivi , 35 ; passando per la porta degli uomini, iri, 26; pervenute al beati riposi tra gli estri. 11, 404; virtuese quale fosse il loro nutrimento, ivi, 105; loro virtù rammentate de una fitza de gioielil. ivi ; lore apoteosi. ivi ; luro destino. ivi ; 9; degil iniziati fra i mirteti. ivi, 25; seese all'inferno a perebè. ivi , 26; loro godimento agli Elisi. ivi , 27; liberate dalle tenebre del tartaro da Teaco. ivi. 28; depongono le spogile mortali. ivi , 58; dei morti , quali fossero i loro desiderii. ivi, 61; piacate colle esplazioni e propinizzioni. ivi; custodite da Bacco dopo la morte del corpo, iri, 63; loro godimento agli Elisi. III , 86; parebe pesate, iri , 95; presentate a Plutone prima di passare agli Elisi. tv , 40; abitetrici del regno di Plutone. ivi , 40-14; loro trasfigurazione simboleggiato dal Laberiato. ivi , 27; loro stato dopo morte. ivi , 33; ricondotte verso la loro sorgente dal sole, isi, 54; loro discasa all'infermo espresso dal ratto di Proscrpina, ivi ; secondano il giro degli astri, ioi, Cli loro felicità e promessa negli citsi. ivi, 59; loro discasa e permanenza nel mondo espressa dall'armonia. ivi. 87; d'eroi alla casa di Plutone. III. 27. 28; loro commemorasione fatta in autunno. ivi , 30; degli estinti presso i gentiil andavano a riunirsi con Dio. ivi ; procurano che le ali non s' inumidiscano per non passare nel corpi. ivi; 44; buone nel circoli anperni. ivi; bovono alla tazza di Bacco, vengono spinte nel corpi. ivi ; hevono il nettare dell'oblio. iri ; hevono alla tazza della sapienza, e riacquistano la cognizione delle cose. ivi , 45; loro arrivo all'isola dei beati. (vi ; loro ritorno alla patria dopo diccimita anni, ivi ; laro godimento nella vita futura espressa dai satiri, ini, 28; loro godimento dopo aver bevuto il netture, ini, 26; loro giro alternativo espresso da due fanciulle facenti l'altalcoa. ivi, 142; lorn passeggio per la regione sotterranea. ivi , 25; loro diseesa verso la materia terresire. 1, 126; umane loro sorte. ivi, 129.

ANNIVERSARIO del morti tv , 54. ANNO diviso in due sole stagioni. III, 40; solare suo termine in antunno. II. 44; tuuare. ivi , 42.

ANTICHI poco discosti dal cuito misterioso di Bacca nell'eseguire stoviglie. III, 63; cibavensi della fuglie della melva e dei tuberi dell'asfodelo. IV, 49. ANTILOCO uceiso da Memnone. III , 406; suo corpo. ivi.

ANTIOPE figlia della Amazzone Marpesia, 1, 141; detta aoche Ippolita regina delle Amazzoni. III, 444; con veste da Amazzona. u., 88; sedotta da Euristee per ottenere Il balteo. 1, 441; sue tradimento, 11, 88; rapite da Tesco e Piritoo. Iv. 32.

ANTRO di Polifemo, suo baratro infernale. IV, 56.

ANUBI pesatore di anime. III , 95; o Mercurio libera le anime dal legami della vila. 1, 35; III, 95; conduce le animo al regno del morti. 1, 35.

AGEDEA muse the presiede al canto Iv , 38. APOLLO, III, 129; IV, 74; e Diana loro anselta, III, 402; figli di Giove e di Latona. 1 , 184; presiedono alle nozze. 1v, 47; vestito come Bacca. III , 35; coronato. ivi , 17; con priaso in testa , detto il cappello dei rustiei. ivi, 36; colle al alle plante. 1, 99, 10 di un cerre also. 1, 43; dio celeste è tilerice, v. 31; et lui-e. 11, 41; v. 43, 58, 69; dio delle nadiena, 1, 602; adorato a Delo. 10, 41; venerato actis Sirie conse tirfes. 101. 103; adorato a Delo. 101, 41; venerato actis Sirie conse tirfes. 101. 103; dafoferon. 107; comanda a Orreia la venedita del padre. 1, 61; addormenta le furis che preseguimo Orreia. 11, 83; non siegno centro Tibria. 1, 68, 69; feries Achille. 107; fi susiencia il suerito o l'ispecto, sele armonib. 101, 415; 11, 88, 63; riccolates l'armonio nelle siree releati. 1, 118; cilterale, un significato, fi 77, 21, 185. 11, 114; disdictio un Merca nella univea. 107, 175-55; conduttore delle mone. 1, 123; 117, 118; ori processoriale, 107, 41; inhebil did "armonio. 1, 67.

APOSCOPEUONYA gesto mistico. 1, 401. APOTEOSI d'Ercole. 111, 45, 52, 53, 55, 72.

AQUATICO uccello, simbolo dell'acqua per le purificazioni e lustrasioni. ivi, 79 Ana dedicata ad una dello infernole. 17, 37.

ARALDI son giudici. ivi , 86.

ARALDO, 1, 126.
ARCADI teanci nella venerazione di Cerere, 11, 81.

ARCAICA maniera indicata dalle figure nere. 1, 107.

ARCAISNO affeitato dai pittori dei vasi. 11, 19.

treestao re della Circusica. 111, 93, 95.

ARCHEDIA significante la diviso regointriec. iri, 142.

ARCHEMORO, fato averso agli eroi. 11, 88; suoi funerali. 111; sua favola 111. ARCO in marco d'Alcide ero un simbolu piutiosto che un'arme. 1, 14. ARCONTE giudice supremo come rappresentato. 11, 400.

ARCONTI loro governo. 1v., 100; non sempre rappresentati aci vasl. ici, 101
ARGETE ciclope. III., 426.

ARGICIDA qualificato pel sole lafero, IV. 425.

ARGIFONTE essere colnetonio, o solterranco, ivi.

ARGO citià. 11, 56; assomigliato ad un cenc. 17, 418. nol. 1: con pelle di toro. iri, 417, cielo stellato. iri, 123; asol occhi erran gli miri. iri, nol. 3. ANIANNA figlia di Minoser. 11, 40; amante di Terco. iri, 13; con ferrula simbolo di Bacco. iri, 407; e Bacco loro morre. iri, 62; suo diadema collocato fre gli astri. 11, 407; fella Des. iri, 108.

ARIETE costellazione di primavera. IV, 56; non è villima di uso funebre. II, 67;

del Toson d'oro immolata da Frisco, ivi.

ARNADIO allusivo alla iniziazione d'Ercole nel misteri di Cerere. iri, 137. ARNATIO, Inco. iri, 42

ARMI guerriere consocrate a Pallade. 1v. 74.

ARRONIA delle sfere cetetti come rappresentata nri vast. ini, 61; delle sfere reggiata da Pan. III, 418; musicale, onorata dalla vittoria. IV, 81; gustata dal capriolo. II, 92; vittoriosa, simboleggiata da Apollo. IV, 50.

ARPIE come rappresentate. III, 32-33.

ARTE suo stile primitivo, ivi, 431-432.

ARTERICI di vasi antichi partiti da Noia per andare ad eseguirii nell'Italia e nella Sicilia. II, 6; vennti a Pisa a far vasi. IV, 74. ARTERIDE. II, 67.

Auxi loro detrimento ai tampi di Cesare. I, 414; loro avanzamento. ivi, 408. Auxisti attici sparsi ovunque per eseguire la manifattura de vasi. ivi, 485; greci dipingevano per l'Italiani con anticha maniare. ivi, 42. Ascanto. ivi, 71.

ASCLEPIO è l'Ofluco. ivi, 33; personificato come serpeote presso gii Eleusini. ivi.
ASPODELO indizio della vita sobria. IV, 49; e maiva simboli della primitiva

ASFODELO indizio della vita sobria. IV., 10; e maiva simboli della primitiva inoocenza. ivi; piante sacre a Proserpina e gradite dei mani. ivi. ASINO animale sidervo. 111, 113-114; situato nalla costellazione del Cancro. ivi;

eon failo lualberato simbolo di fecondità. ivi, 410; itifallico rammeota la forza fecondatrice del caldi raggi solari. ivi, 414; consacrato a Bacco. ivi, 118; alato fa da Pegaso. 1, 402.
ASOFO fiume. 11, 53.

ASTARTEA presso la Siria era la iuna. IV. 409.

ASTA di Minerva aliusiva alle funebri cerimonie. 111 , 56.

ASTERISCHI significano Pebo, o Ello. ivi , 87.

ASTIANATTE. IV, 68; precipitato dall'alto delle mura di Troin. ivi, 88. ANTAI loro macere e tramontare. III, 423; rappresentati dalla patera e trono di Creao, IV, 31.

ASTRO silusivo si corso della vita umana. 211 , 123.

ATLANTE e Candato soprannominati Passeto e Alemone, e perche. 11, 95; tentano legare Ercole. ivi; appesi ad un'asta che porta Ercole. ivi.

ATLETI con disgobolo. III, 74; con alteri ivi.

ATTEONE divorato dai cani. IV, 412; sua metamorfosi espressa dalle corna di cervo, isi.

\uge figija d'Aleo, 11, 92,

AustGa detto ii cocchiere del Soie. 1, 96; celeste che precede il sole. ivi; alla gara delle carrette nei giuochi olimpici. 111, 53; nella corse atleticha. 1, 21

August rappresentata con forma umana, e con ali. 111, 21, 108; innamorata si Cefalo. 1, 47, 111, 19; consorte di Titone. 1, 47; madre di Memnone. 111, 108; porta in braccio il corpo di Memnone. 101, 407.

AUTILOCO figlio di Deimaco da Tricca. 1, 441.

AUTOMEDONTE coechiere di Achille. 1, 93.

AUTUNNO è il suffragio delle anime. ivi, 181; rappresentato in varie maniere. ivi, 120; sua stagone da chi espressa. III, 5; incitato da un gesio con lepre in mano. ivi, 6; tempo in cui si accation i terri. ivi; stagione nella quine Proserpina montà sal letto di Pintone. ivi, 40; tempo di godimento delle anime. (vi, 58).

Auxo protettrice della vegetazione. ivi, 41; fa moltiplicare i semi gettati nella terra. ivi.

В

BACCARALI II, 47. BACCARALI dipinti nei vasi di fondo nero con figura giallastre. 1, 444; 1v, 92; proibiti in Roma. 1, 444; III, 420, lo diauso. 11, 116; d' Italia loro cerimonie comuoi con quelle dell'Asia Misore. 17, 26. BACCANTE con proceo e lirso in mano. 1. 442.

BACCANTI II, 415; con faci in mano significano la luce diurna e notturna. 1, 89; iii, 84.

BACCRICHE inlaiszlooi, I. 411.

BACCHICISHO rappresentato nei vasi sepolerali. ini, 84.
BACCO. 1. 52, 438; II. 36, III. 26, 34, 38, 74, IV. 80, 406; e Cerere. 1,

82; e Semele. ivi, 408; e Libera. ivi, 129; e Mercurio. ivi, 109; nato da Giove. 11, 120; 1v, 404; figlio di Amaltes. 111, 432; figlio di Caprio. ivi 143; secolto da Teti sua madre. 1, 98; bambino. 111, 38; gettato in mare da Licurgo esprime il flusso della costellazione del Lupo. t, 99; allevato dalle Ninfe Indl. II, 420; sulla pantera suo significato. 1, 89; presentato alle Nereldi, ivi., 109; accarezzato dalle Ninfe. III., 103; ed Arianna loro o caze. tt, 62; consorte della Cerere eleusina. t, 82; suo trattato con Rea. III. 132; sotto diversi aspetti. II. 63; rappresentato semiondo come le diviolta. m., 432; con abiti femminiti. t., 404; rappresentato da un iniziato. it. 85 : non mai figurato con code di satiro. III , 75 ; barbato. ivi , 77 ; con vite in mano. t, 61; con ali detto Psila dagti abitacti d'Amiclea. ttt, 437; corooato assai frequente nelle tazze d'Etruria. ivi, 62; sotto forma di Satiro. II, 63; inventore della tible o flauto. ivi, 425; accompagnato de Marsia e dalla Commedia riconduce Vulcuoo all'Olimpo. 1, 70, oot. 2; col nome di Dionisio. ivi, 409, 143, 111, 83, 17, 69, 102; col nome HOZELAGN ravvisato per Nettuno. 1, 437; detto ammassogiganti, e perebe? iri, 443; eol nome di Padre Libero, ivi, detto centore, e perehe. II, 123; detto iovigilatore della palingeneala, I. 81 , 143; III , 45; Facete detto principio della natura. ivi, 78; perche dello Fallene, tv, 24; Zagreo o Piutoce, ut, 143; Dendrite. IV. 24; Fanete Jacco, o Amore. III, 78; Demlurgo. 1, 81; III, 45; Musagete, II, 423; Innio. 1, 72; chryscomitres. III, 34; ctonio o sotterraneo, o lofernale. ivi, 103, 413, 420; Indiano. II, 36, etonio terrestre. IV, 26; trasparente. itt, 68; termioale. ivi ; dio dell'Anno. ivi , 42; nume prioelpale di Tehe. IV, 88; dio geocratore. III , 84; nume del satiri. iri, 63; col tridente considerato tra i anmi fulminigeri. 1, 137; dio delle ombre. III , 420; dio del vino. ivi , 443; sotterraneo dio del morti. II , 84; numsolare, 111, 84; in loogo di Apollo, 1v., 60; identificato coo Giove, tri., 108; contato fra le divioltà del Parpeso, IV. 38, 109; sua affinità colle mase. ivi , 43; rende il moodo abitabile. ttt , 84 , emblema del sole operante. 1 , 74; III , 413 , 114; Brisco oume della vegetazione. IV , 24; nume apportante maturità si frutti. ivi; apportatore d'abbondanza. ivi. 25; investore delle frotte, II. 44; promotore della fecondità, ivi. 84; con doppia natura, IV , 47; regolatore delle ploggie. III , 42; Plutodote, omia dator di ricchesa c. tv., 26; apportatore di letizio. t. 145, tt, 39; lo guerro con Lienrgo indies l'actunno, t. 404; unite ad Ercole, ivi, 74; simboleggiate dalla vite. tı, 406; con le Menadi. ivi , 425; era l'Amente degli Egizil. t , 443; in forma di leone sbrana Reto. III, 128; amante del Cerbiatto. II, 94; privo di Sileoo ano pedagogo, 1, 60; delle Indie, forse Bacco Leoco, ivi. 74; arrestato e perchè. II. 36 ; vinctiore indica l'esistenza di una forza soperiore. ivi, 37 ;

suo sacerdote. III. 28: come gran Demiurgo riceve da Giove la creazione individuale , IV, 27 ; nelle nozze di Giove e di Giunone simboleggia cose arcane. 111, 43; sotto forma di vaso scende nell' emisfero inferiore. 11, 63; riconduce Vulcano sulla terra. III, 414 ; inventore delle libazioni. 1, 401; libante è simbolo di rendimento di grazie ai dio degli ciemeati. III, 84; fa libazione a Giove con cinnamomo ed incenso. 11, 37; venerato come androgino. 1, 64; iniziatore delle anime, ivi , 84, 143, 111, 45; dagi iniziati venerato nei campi Elisi. II. 47; presiede alla vita ed alla murte. ivi , 63; iniziatore delle antme. III. 45; protettore a conservatore dei morti. III. 57, 63-64, 84, 408, 143; rv, 60, 90; dal ciclo fa pensare le anime nel corpl. III, 45; riconduttore delle onime al ciclo. 1, 143; ricevitore delle anime. 11, 7; giudice del Irapassati. 111, 43; presso i gentili era il datore e conservatore di vita. ti, 63 : 111, 114-115; IV. 80; protettore delle feste. 1, 64; sua festa detta trieterlen. iei, 88; auo culto pareggiato a quello degli altri Dei. iei, 444-442; 111. 63-64; suoi misteri cosa rappresentano. 11, 62, 424; IV, 90; introdotti in Etruria da un greco. III, 42; sua tazzo saera, ipi, 409; sua apoteosi. II, 123; sua statua portata nella famosa pompa d'Alessandria. 1. 89; suo tempio

soprannominato dagli abitanti Lamptero. ivi , 57. BANCHETTO allusivo al piacara della vita. IV , 60.

Bassa prolissa è indizio d'avanzato età. 11, 24. Bassieni della Sicilia passati a Roma. ivi , 37.

BASILEUS, l'Arconte assistente ai giuochi. 1, 30.
BASTONE attributo consucto d'uomini provetti. 11, 65; distintivo di superiorità.

1v, 61, 400; nelle mani degli inlaiati e segno di rispetto. 111, 125; di eipresso è indizio della resurrezione d'Aielde. 111, 137. BALLO presso i geodili rammentava il suoto degli estri. 1v, 61, 63, detto Co-

mo, eseguito si suono del doppio fiauto. III, 80. Balteo cingolo di vittorioso gloria: ivi, 79.

BATONE seudiero di Anfiarco, ivi, 48.

BATTO detto Eudemone, uno degli anteneti di Arcesilao. ivi, 94. BEATTIUDINE da chi rappresentata. 11, 443.

BELLENOTOTE una favolas, 1, 601; in ceas di Johete. (ri.; 402), eximmato de Stenobez. (ri.; 6-61; si venifica con Stenobez. (ri.; 2 austito de Muerca nel sommer il Pegaso. (ri.; 46) medita di salire al ciclo cel Pegaso. (ri.; desireteres regiones van cicampi d'Attain. (ri.; pass vittori ripportata sulla chiretta contrata di contrata del contrata del contrata del contrata del remanentano il corno del sele. (ri.; 402); rammentano il corno della antice. (ri.; 19); rapprecentati il una sol vano, (ri.; sia monte fri.; 38.

BELLEZZA dà il guiderdone alia virtù. H. 29.

BELO. (vi , 54.

BKNDA di Bocco detta credemnon. vv. 411; simbolo d'Initiasione dionisiaca. J. 79; 111, 54, 158; in mano dei geni è distintivo di ricompensa. iri, 443; attributo della Vittoria. 1, 33; segno della divinità di Pallada. iri, 46, genmata indica il sserito delle virtà. 11, 407; nera legata ad una colonna è indire di appolero. iri, 64.

BENDE arradi dei tibicini. III, 448; ottaceste alla cetra indicano vittoria. ivi , 136; attaccate dalle donne ai monumenti funchri loro significato. 1, 80; sacre al dio del commercio protettore di Cadmo. III, 75; bianche e nere indicanti la vita alternativa dei Dioscuri. 1, 53.

BENEFICENZA degli Del simboleggiata dal Koucupka, spi, 82.

Bersaglio del gallo era un giuceo. 1, 112.

B:AREO, figlio della terra e del ciclo. III, 426-127. Bilancia segno zodiacale, II, 45.

BLANDNE neile scude d'Immarado. 1, 28.

BOEA fondatore di una città di lai nome, II , 42; figlio d'Ercole, soi.

Bottsv arxov, voce green the indien sacco di cuolo. 1v, 42.

BOREA nume adorato dagli Areadi. II , 43; rapitore della ninfa Orizia ivi, 45. Baisez eran ninfe protettrici de' campi. iv , 24.

BRISEIDE repits da Agamennone ad Achille. 11, 420.

BRONTE ciclope. 111, 426.
BUCRANIO contornato di vitte simbolo di un templo, ivi., 87.

Bue ano significato. ivi, 23.

BIPALO da le ali alla vittoria. tv., 45.

ď

CABIRI, loro culto appartenente ai misteri cabirici. IV, 409.

CACCE e corse ripetute nelle tombe. 1, 431.

CACCIA del cinghiale caledonio in autumno. 175, 430; allusiva alla stagione d'autunno. 197; nelle costellazioni celesti espressa in vara modi. 187; del cinghiale d'Erimanto celebrata in autunno. 177; e corsa nel cocchio son concetti allegoriei. 1791; significa l'attindine della vita umana. 197.

CACD figilo del cicio, e della terra. III. 426.

CADRO, sus nascita în Fenicia. iri, 733 abbandona la Fenicia per ordine di uno padre iris; suo arrivo nella Tebulde. iri; consulta l'oracolo di Delfo, iri; obbediace l'oracolo, e ucedde il Drago terribile. iri; 74; va in traccia di sua sorella Europea. iri, 73; fondatore d'un nuovo popolo. iri; porta Falfabeto nella Grecia. iri, 75 uno berretto. iris, 74.

CALAI figlia di Orisia, 11, 43. CALCANTE, 111, 96.

CALCIOPE. 11, 67.

CALLICORE. ini, 409.

CALLIOPE ed Olimpo. IV, 48.
CALLINDE figlia di Acheolo. III, 40; figlia di Enco, sorcila o perente di Tideo.
ivi, 50; fontano presso della quale a'iniziavano gli Atenicsi. II, 45, 46.

CALDRA in vece di Calliroc, III , 49.

CAMPLE chi erano presso gli etruschi. 1, 64.
CAMPI flegrei situati nella Campania. 101, 417; asilo di vari giganti. 111, 127.

CANTO di battaglia espresso da un cadavere disteso. 1v., 12.
CANDALO ed Atlande figli di Memone. 11, 96; soprannominati Passalo e Alemone, e perchè, ici, detti Cercopi, ivi; malvagi fratelli, ivi; appasi all'asta

che porta Ercole, ini. CANDELABRO Indien Ince. ini , 405.

18

CANE maggiore figito di Echidoa. iri, 35; celesta con la coda convertita in serpe indica l'Idra. iri; tra le costellazioni indica il mese di novembre. 111, 30; segno della stegione di autumo. iri, 81; detto Mara appartenente a Bacco ci lezzio. 1, 62; di sulvazione accompagna Ermes o Mercurio. iri, 35; sattributo caratteristico di Diana. 11, 66.

CANESTRI e specchi eran cose mistiche, ivi, 90.

CANESTRI e speccia eran cose minocine. 101, 101

CANTAURO sua asia appuntata. isi, 99.

CANTARO sacro al figlio di Semele. IV, 23; a tirso attributi di Bacco. 1, 442.

CAPANEO. IV, 88.

CAPELLIERA voiante sulle spaile, emblema della fertilità e attributo di divinita

terrestre. 1, 23-24.

CAPELLI tagliati in tempo di iutto. 11, 50, 72; corti son simbolo di adolescen-

za. ivi, 118; di Oreste consecrati ad inaco. ivi, 71. CAPITELLO ionico è segnale del iuogo dedicato a Bacco. 1, 64.

CAPPELLE dette erra. isi , 80.

CAPPELLO viatorio è frequente simbolo dei Dioscuri. ivi, 50.

CAPRA celeste. II, 12; sacrificata da Tesco a Venere e perche. iri , 10, 12.

CAPRIOLO sensibile all'armonia. iei, 92.
CAPRO (teschi di) indicano saccifiri fatti s Borco iei, 84; sua testa allude all'oricine della Iragedia. iei; simboleggiante il premio dei vincitori poeti

drammatici. 1, 70; immolato a Bacco, e perebe. ivi, not. 3. CARESTIA sopraggiunta per l'assenza di Cerere, ivi, 32.

CARISIA, o Carizia presso i Greci. 111, 97.

CARONTE col nome charum. 1v , 114; conduttore delle anime. ivi, 445; geniu cattivo. ivi, 414.

CARRI sloti non giudicati de più antichi. 1, 66; di Trittolemo senza ali giudicati antichi. ivi rappresentati con dei siragoni. 1v. 405. CARRO della iuna a dei sole. 111, 432; con questro cavalli detto tetroron hur-

ma. ivi, 36; simbolo del passaggio dell'anima agil Elisi ivi, 144; di Trittolemo attaceato ai serpenti. 1, 26; tirato da draguni aligeri. ivi, 44; raprementato differente in tre epoche diverse. ivi, 66; di Cerere alato ivi, 26. CASANDA valicinante dinauxi ad Ecuba. II, 118, rapita da Alace. Iv., 70.

CASSANDRA vaticinante dinama ad Ecuba. II, 110, rapua da Aisce. IV, 70.

CASTORE coronato da Ercele. I, 50; presieda all' equitazione. II, 140; e Polluce ascritto al numero degli Del. ivi, 114.

CAUCONE fondatore dei misteri del Peloponueso e della Beozia. 1, 24.

CAUSIA cappello da visggio. IV. 96.

GAVALLI sepo di gare equenti, iri, 71; cono indito di partenza, e viaggio, in, 12; in minimunto fiques e son inditio del Outonata Sindra delle corne. II, \$3; con letto pecio indicono la plotida bestilimine rir; altali in paridic corne inditeno il poliminato delle saline. Iri; di Mosmo offerti a Giove olimpico da Linke. Iri; 122-123; marini. IV, 410; promessi in dono da thilliper, e manno la sure calenta, 1, 172; el Mosmo offerti di delle presenta su collenta, 1, 172; el Mosmo forferti di delle presenta su collenta, 1, 172; el Mosmo forferti del delle presenta su collenta, 1, 172; el Mosmo forto con onti, 173, 34 di Proverpina alimiri el corno dei sole. Iri; 46; allmiri al cerno del pianeli e delle anime. Il corno del sole. Iri; 46; allmiri al cerno del pianeli e delle anime. Il corno del sole. Iri; 46; allmiri al cerno del pianeli e delle anime. Il corno del sole. Iri; 46; allmiri al cerno del pianeli e delle anime. Il corno del sole. Iri; 46; allmiri al cerno del pianeli e delle anime.

CAVALLO indica il luogo beata. ini, 86. CAVALLONI Indicano il marc. 1v. 124.

CEALO. 11, 88; discendente d'Elena. 111, 49; con clava. in; 33; appassionation per la cecia. in; 19; va cacciondo per la forcita del l'institu di inj juvace. la nuvola Nefete perchà temperi l'ardor del sola. ies; aposa Procri. in; lorded Procri. in; 30; vas affiliance per aver ferito Procri. in; procerti-to. ini; rapito dall'Aurora. ini, 49, ra di Etiopia. 1, 148; padra d'Androma-da. iri.

CEPISO finnic ateniase, II . 8.

CELATA di Plutone rendeva invisibile chi le portava. Iti , 39.

CELEO padre di Trittolemo. 1, 32; sua figlic. ini, 29.

CENERI umane racchinsc neile nrue. II, 90.

CENTAURI loro favola. 1, 186; seguati di Bacco. (pr. 182; combattuti da Tesco a favor de Lapiti. 11, 38; loro allusione all'autunno. 1, 186; loro rapporto colla nascita dell'aquituzione. (pr. 182; non erau ene simboli geroglifici. (pr. rari nelle rappresentanze dei vasi dipinti. 11, 35.

CENTALNO Chirone con tirso bacchico indica l'autanno. 1, 436; in tempi antichi col noma \$\particle{\phi}\_{\phi}\phi\_{\phi}, ivi, 432; detto il Segittario indica l'antunno. ivi, 436; detto Cotone nel zodiaco. ivi, 54; evicate in autanno. 11, 34.

CENTIMANI erano i figli dei cielo e della terra. 111, 126.

## CRO. 111, 127.

CERRERO rappresentato in diverse maniere. 1, 73; perchè bielpite e non tricefalo. ivi; con due teste ramuenta i cani maggiore e minore. ivi, 74; con claquanta teste. ivi; Indica lo costellazione del cana celeste. ivi; condotto da Errolo dall'inferno alla ince dinna. 11, 53, 1v., 108.

CERBIATTO caro a Bacco. II. 91.

CERERE, II. 22. 26, 80, III. 36; figlia di Saturno, ivi. 427; medra di Proserpina. II , 84 ; sno arrivo ad Eleusi. ivi , 400 ; rifogiata presso Eleusio. ivi ; presso Celeo, ivi; regolatrice dell'agricoltura, ivi, 440; protettrice del grano. IV , 408; Insegua l'agricoltura a Trittolemo. 1; 26-27, invia Trittoiemo a diffondere per la terra la scoperta dell'agricoltura, ivi , 33 : ricevuta in ospizio in casa di Trittolemo, 1, 26; con face in mano fe libesione con Trittolemo, ivi. 25; tirato da due dragoni su di un carro, III. 38; dona il sno carro con i serpenti siati a Trittolemo. 1, 26; informata dai sole per il ratto della sua figlia. ivi , 32 ; soccorre la sua figlia Proserpina. ivi ; perseguita il rapitore di sua figlia ad Eleusi. (vi; piacata da Iride. 111, 39; torna sulla terra per voler di Giove. iri; con secttro è una regina. IV, 122; con fiere in mano cosa indica, 111, 42-43; ed iside rappresentano la terra. IV. 449-420 : a Proserpina suoi arrori rammentati dalle faci e spighe. 1, 27 : o Demeter. III., 88; infera. IV., 126, not. 2; istitutrice dei misteri. II., 409; 124. libatoria. 1, 23, 65; col nome di legislatrice. 11, 110; detta Iside salutare, ossia Igia, e Igea. 1, 34; parchè detta Furia. IV. 424; coi nome di Tesmofora 11, 410; sue feste portate dall' Egitto in Grecia. ivi , 81; dette tesmoforie, ivi; suoi doni prodotti dal campo Revio. 1, 36; suoi inni cantati intorno al pozzo di Callicore, ti, 109; suo tempio maggiore agli altriivi. 108.

Czaiciz. 1, 28.

CERIMONIA magica oppartenente alle iniziazioni. 11, 85.

CERIMONIE religiose dirette da un Demlurgo. III, 443; di purgasione perchè

dette teletce. II, 54; del culto di Cerere come imitate. I, 68; di Cerera toro relazione coi matrimoni. ivi.

CETRA attribuits ad Apollo. III, \$17.

CERVA sostituite al sacrificio d'Ifigenia. III. 96, ivi; unimale sacro a Diana. iri. 129-130; indica l'autunno, 1, 408.

CHIAROSCUMI non ravvisati quasi mai nelle pitture del vasi. 1, 42-

CHIRONE. IV, 97; consiglia Peleo ad impadronirsi di Teti. 1, 448; divenuto suocero di Pelco per le nozze di Teti. ivi, 418-149; insegna a Bacco le rescrende teletee, itt, 45; con tirso bacchico indica f'antanno, 1, 436.

CHITON, 10, 14. CHLOENA manto. II, 33.

CIAMBELLE piramidali efficaci a liberare dall'epilessia. IV, 26.

CIBELE, IV. 39; modre di Cererc, I, 33; nutrisce i serpenti, ivi ; riconcitia la figlia di Cerere con gli nomini e con gli Del. ivi : o Rea dea della terra ivi. CICLOPI. IV, 52; nati dai cielo e dalla terra. III, 126; e Titani loro origine dalla esplosione del volcani, III, 130,

Ciono padre d' Elena III, 67; animale di Proserpina. 1, 62; situato in cicio da Giove pel soo canto. 111, 60-67; sua consacrazione fra le costeffazioni. ivi. 68; sacro ad Apollo, IV. 48.

CIMENTO musicale fra Apollo e Marsia simbolo dell'ordinata disposizione degli astrl. 1v. 64.

CINGBIALE segno d'inverno, til, 63. CINNAMONO ed incenso offerto da Bacco a Giove. II . 37.

CINTI rappresentanti mappule, III, 82.

Cinto benefico amuleto di salvazione. 111, 82; simbolo di purità. ivi; di Cerere e simbolo di fegge. II, 440.

CINTURE e tazze indicano l'istituzione dei riti nel misteri eleusini. II. 114.

Carro o stefe clevato indica monumento foncbre. 11 . 69. CISTA mistica, tv., 39.

CITAREDO. III, 136.

CIVETTA simbolo di Minerva. 1, 16; 111, 22, not. 2, 1v, 72; in fuogo di Pallade. 1, 46.

CLAMIDE veste d' Oreste. II , 76.

CLEOPATRA figlia della ninfa Orizia. II , 43-44. CLIMENE. 11, 88.

CLINESTE tirauno di Sicione. 1, 43; chiede a Sicione fe ceneri di Adrasto. ivi. CLIO muss. IV, 39.

CLITARCO. II, 18. CLITEMNESTRA ed Egisto. II, 58, 60; vede in sogno l'ombra d'Agamennone. ini . 60-61; spaventata, 11, 419; necisa dai figli d'Elettra, e Oreste, ini, 74; estinta sua protome. ici , 58.

CNIDI loro feste. 1, 86.

COCALO re di Dedalo. 11, 41; persegultato da Minosse. ivi. COCITO fiome. IV, 40.

COLOMBI abbandonati nella Circnaica. III. 93.

COLONIA dedotta dalla città Esiade , Afrodisia , e Fisia, II , 42 ; greca non stabilita a Vulel, III. 42.

COLONIE passete in più tempi dail'Arcadla in Italia. 1, 11.

COLORNA è indizio di termine. 111, 55, 423, 1v, 12; significa sepolero. 11, 64, 73 , III. 55; simboto di divinità o di un tempio. IV, 18; indica in santità del nodo coniugate, ivi.

COLONNE obeliscati con berretti di rame erano indialo dell'inondazione del Nilo. 111 . 70.

COLORE diverso nei due stili, primitivo e antico, 1, 12.

COMBATTIMENTI d'eroico argomento. 11, 21.

COMBATTIMENTO dei Centauri e Lapiti. 11, 33.

CORMEMORAZIONE dei morti fatta in autunno. 1, 95, 101; dei morti perche fatta nil' equinozio di primavera. isi , 138. COMMEMORAZIONI care agli iniziati. III, 13.

Composizioni figurate dei vasi spettanti ai misteri. 11, 59; dei vasi contenenti dottrine relative all'anima, ici,

Cono, bello dei Greel, III. 80.

Conos suo rapporto colla commedia. 1, 70.

Conigni rappresentati nel vasi, e perché, iv., 127, not. 2. CONIGLIO animale sotterranco, iri ; simbolo funcreo, ivi,

Conttol loro iniziazione. 1, 129.

Consiglio espresso da una riunione di persone, ii, 78.

CONTADINI dei tempi etruschi, 111, 60,

CONTRAPPESI degli atleti di forma circolare, 1, 121.

CONTRASTO delle grue coi Pigmei, suo significato, tv., 17-78,

CONTRASTI delle anime, ivi , 43; soppetti (requentissimi nei monumenti sepoierali. III, 64, perché rappresentati în moite guise. II, 20; della vita rappresentati de un geroglifico, (pi-

Coorreo era un gluoco. III, 89.

Cons era della da' Greci Proserpina. (pi , 38 CORAZZA ed asta data in premio ai vincitori. 1, 30.

CORIOLANO, II. 417.

Conn di bove usati per bevere ne' tempi antichi. 1, 414-415, Conno dell'abbondanza. fei, 24, tt, 424; potorio am significato. t, 445, ttt.

26; pieno di loglie e fruiti, è simbolo della fertilità della terra, 1, 24. Cono di Bacco composto di satiri e ninfe. 11, 64.

CORONA sua costellazione, ivi, 13; nggetto mistico, ivi, 48; hende e strigile son segni d'espiazione. III, 125; d'ellero appartenente a Bacco. IV. 110: sciolta significata dalla parola greca. ΠΕΡΟΦΙΑΤΑ, t. 65.

CORONE in n'ano delle figure rammentano it culto dei misteri. ivi , 54. CORPI acrei da chi rappresentati. 111. 22.

Consa velore di una quadriga, suo significato. 1, 434; introdotta da Erittonio nelle feste panatenee. III , 29; coile faci usate in Alene. IV , 81.

Conso della vita e morte meditato nei misteri del paganesimo. III, 7.

Cose mistiche come rappresentate. 1, 101.

COSTELLAZIONE del Centauro. 11, 35; del finme Eridano. 1v., 40.

COSTELLAZIONI remmentete dalla favola di Andronieda e Perseo. 1, 143. Costune tessalo indicato dal tranare il corpo dell'ucciso nemico, ivi , 21

Costum usati per convenzione. 111, 84; antichi hanno dell'eroico. ini, 62.

COTURNI calzatura di cacciatori. IV. 412.

CREONTE suo nome usato per sovrano, ivi , 104; propone in isposa Giocasta a chi uccide la Sfinge, 1, 92.

Carso reputato saggio al pari di Solone. 1v , 30; sacerdote di Apollo. ivi, 31; come re della Lidia fa le funzioni di Plutone. ivi, 33; condannato a bruciare. ivi , 30; liberato da Apollo dall'esser bruciato. ivi; si rifugia nel templo di Apollo e perche, ivi CREUSA, L. 71.

Cateno, simbolo della purgazione dell'anima. 111, 81.

Catmissa, isola. 1, 56. CRIO. III , 197.

CRISANTERI in sembianza del sole, IV. 34. CRISIOTEM sorella di Elettra. II, 57, 65, 73; fa le offerte ai mani. ivi, 57; e Clitemnestra. ivi , 119.

CRISIA moglie di Dardano. 1, 46.

Caono ra dell'Isola del fortunati. IV., 109; a Ra-lamanto giudici dell'infernoivi . 110.

CROTALI cose fossero, ipi, 75. CTONIA immolata a Proserpina. 1, 28.

CULTO baccisico da Capua diffuso per l'Etruria. ivi, 144; riconciliato con quello di Apollo. ivi , 72; dell'Etruria diffuso per tutta l'Italia ed in Roma. 1, 144; non ancora in uso a Volterra quando fu proibito a Roma. III, 120; dionisiaco trasportato dell' Egitto in Grecia per opera di Melampo. 1, 143; nasionale d'Etruria sostituito alla mitologia dei Greci. 11 , 115; dei misteri d'Elausi il più atto a condurra gli nomini a pletà. 1, 68; dei sacerdoti e sacerdotessa praticato la onore delle divinità. ivi , 67; minervale si manifesta per moiti monumenti dell'arte, tit, 10; delle donne idrofore riferzio a Cerere. I. 81.

CULTORI mortali di Bacco delli Titiri. III., 143. COORE principio di vita, IV. 62.

Cuont son simboli bacchici. 11, 124.

CURETI scopo di loro vinggio. III, 90. CUSTODIA delle case affidate ai Lari. 11, 91.

D

Dapt loro significato. 1, 127. DAIRA figlia dell' Oceano, IV. 121.

Danatut sono le anime degli iniziati. 11 , 54; condannate all'inferno a riempire vasi foreti. ivi , 58; loro favola. ivi.

DANAO suo arrivo nell'Argolide. 111, 73. DANZA cretense. 1 , 127 ; simbolo del placeri. III , 86.

DANZE trieteriche, IV, 63; armate praticate nelle solennità religiose, II, 123. DEDALO Istruisca Tesco per salvarsi dal Laberinto. 111, 140.

DEIANIRA sua favole. II. 44 : ferita da Teodamente. III. 23, not. 3.

DEILEONTE figlio di Deimaco da Tricca. 1, 441.

Des perehè non vincitori del Giganti. 1, 59.

DEIOLEIONE e Serifo divorati dei Drago, custode di Marte. III , 74.

DEITA' selvagge derivate dafia maniera di vestire rozzamente. iri, 62; dette gen! e giunoni tuteiari deile donne. II, 91.

DENETER o Cerere. III, 88; den d' Eleosi. ivi, 87.

Desco destinato a contenere le offerte stionisiache. 11, 84.

DESTADE Indiano. ivi, 36, not. 4; ucelso da Baseo ivi.

DIADENA di Arianne collocato fra gil astri. 11, 407.

Diaxt. 1, 52; sortlis (il.poilo. iv. 44; detta Luteiferu dai Latis). ivi. 43; ces non ed i puéspoya; ivi je is lana. ivi ç cos la vese 50021, ivi. je dia Trusariase; 1, 86; con face in mano. iv. 43; cen faretra. 1, 86; con culla in capo come Amazzone. iv. 46; succisi i dispante Caralone. iii. 499-499, poetia ili capo come Amazzone. iv. 46; seculu datis cerva a lei sacra. iii. 499; spetia all' autima. iii. 96; seguita datis cerva a lei sacra. iii. 499; spetia all' autima. iii. 96; poetia della cerva a lei sacra. iii. 499; spetia all' autima. iii. 96; poetia della cerva a lei sacra. iii. 499; spetia all' autima.

DIOCLE domaiore di cavalli, II , 410.

Diogenia sorella di Trittolemo, 1, 27,

Dio protettore delle strade accompagnato da Pallade. IV, 95-96.

Diomene dotato da Minerva di una forza sopraonaturale. III, 28; si ritira dal combattere per ordine di Minerva. Iri, 29; ferito. 1, 94; curato da Stene-

DIONE figlia dell'Oceano, e di Teti, e sorella di Acheloo. iri, 25; moglie di Giove tennta per una Titanide. iri; tenuta per una principio umido. iri; vera ninfa belsea. iri.

Dionistaca rappresentanza significa la venerazione a Bacco. III, 57.

DIONISIACA rappre-citanta arguinea ia venerazione a Bacco. III, 51.

DIONISIACI misteri in cui lice sperare i piaceri nella vita fintura. ivi, 56.

DIONISIO condotta all'inferno da Prasimno. ivi, 90, etocio. iv, 40%, in com-

pagnia di Proserpina. 111, 42. Discesa delle suime in tempo d'autunos. 1, 430.

Dioscus indicut dugli asterischi o stelle. 11, 87, 11, 410; simboli dal solv. e della luna. 11, 81; simboli dell'immorbitià dell'anima. 1, 51; domatori di cavalli. 111, 80; presidono agli e-arrisi stletici ed alle corse equestri. Ini. Disco solare indicuto dell'asta appundata delle furle. 1, 90; con eroce è uno dei imboli arenal. 11, 21.

Disconoro, 1, 193.
Disconoro sotto le forme di Cibele, ivi., 98.

Divinita' amanante da un fiore rappresentata dagii Egiziani. (vi, 49; immaginaria. (vi, 64. Donozez ninfe. Iv. 25.

DOLORE espresso dalla mano che stringe le ginocchia cirvate. II, 72; e modestia espressi da nna donna con velo in testa. ici, 62.

DONAA davanti al carro è l'ora della morte, tit, 5t; coi come di oragies, tv. 48; can ali è la vittoria, 1, 439; ii, 6; can facc in mano indica furia, 1, 99; consacrata al misteri elemaini. Il, 32; con velo in testa indica modestia e descrito, 62; giovane alla tacelette indica l'anima che s'abbellisce delle

virtú. 1, 57; con specchio in mono indica il passaggio di questa all'altra vito. iri, 61; con tenia è rappresentazione bacchica. iri, 63; con scettro in mano annunzia la sua dignita. iri, 24; con este indica Minerva. iri, 45; con spighe e scettro in mano presunificata per lo terra. iri, 35.

DONNE cell nome di furibonda, saltatrice e festiva dedite o Bacco. 1v. 35; emblena delle anime mandate per la parificazione. 11, 70; ministre del aner ritli. ini, 100; con egual grico pressa per vittorie intorno a Giove. 1, 145; lárofore. 1, 82, 11, 45; coo speceblo in mano. 1, 70; ron nve in mano son simbolo della pallagencia. 6; ri. 81.

DONZELLE presso al l'empio rammentono le cose liturgiche dei misteri. ivi, 80 DOTTRINE relative alle anime espresse nelle composizioni dei vast. 11, 16, 59; animostiche espresse nel vast dipinit, 1v. 35.

Pasco sidereo vicino alla costellazione dell'avvolto-o. 1, 77.

DRAGONI loro nome derivato dal greco. III, 74.-

DULE e Megapente ricordati separatamente. II , 88.

## E

Esg. 11, 124, 111, 137; e Giove. 1, 103.

Esone o Barco vecchio ossequiato dal Campani. 1, 137.

ECATE con face. ivi, 24, 33, 67; riferisce a Corere il ratto della sua figlia Proserpina. ivi, 32, 111, 38; e Proserpina. ivi, 444.

ECHETLO chi fosse. II , 37.
ECHIDNA modre dei terribile cone crieste, ini , 35; ossia vipera, ini.

ECHIENE pietra che posta sullo testo produceva degli oracoli. III, 48.

EDERA pianta sacro a Bocco. IV. 26; è allegorica. III., 35; simbolo dell'iniziozione dionisiaco. I., 79.

EDICOLA della dotti Elleni eroà. Iri. 78.

EDIFO figlio di Loio, Iv. 40; educato da Perimea sposa di Polibo, ivi, 84; uecide Laio suo padre, I. 92; Iv. 20; interroga l'oracolo di Delfo sulla sorte, I., 92; uccisore della sfinge, ivi, e la sfioge, ivi; sua favola, Iv. 83-84; suo monamento in Atene, ivi, 19.

Erran chi fossero. III, 54, IV, 76; nudi ed imberbi. III, 89; a cavallo. IV, 66; o combattenti. III, 90; in combattimento coi tori. 1, 27-28; loro ossequi si Mani. IV, 32.

EPIALTE suo occhio sinistro cavatoli da Apolio, III., 129.

EGENORE coll'epiteto di Cerere, ivi, 40; conduce e feconda i semi sotterra.
ivi; conduce Proscrpina fra le broccia di Piutone, ivi, 44.

EGEO, sua favola. II, 10; assassina Androgeo per aver riportato vittoria combattendo nell'Attica, ivi.

EGESIA e Ctesiino celebri scultori greei. III., 121.

EGIA cosa ria. 11, 88.

EGIA di Miorva di che composta III, 36-37; fatta con la pelle della capra Amaltea, I, 14; con fiocchi sugli omeri di Giove, (vi); con la testa gorgonica e serpi, (vi); arme difensiva, (vi); immortale, (vi), 20.

EGINA figlis di Asopo. 11, 53.

E61870, suo nome scambiato con quello di Agamennone. ivi, 58; caro a Giove. ivi, 75; cagiona del riconoscimento tra Elettre ed Oreste. ivi, 58; c Ciltemassira. ivi.

Edita. 11, 23, 17, 46; promess in lupes a Paride. 11, 63; perceptiate de Mensles. 17, 69; jumplora il accorno di Agmanumo. 16; regulta d'Amoi, 16; portate ils Aten. 16; riconoges in Toinesso il esculpata. (Illus. 17, 46; recenta a Teinunco ia morti edi figli di Laccio, firi di di Toinesso il abranda opposita al pianto. 16; de 16; con all presa per una Vittota. 11, 144; damante sei tempo di Diana. 1, 119; Sentice è la inna. 179; de constate con feste, tempil, e saccifini. 11, 66; una apotecol. 11, 144, 111, 66; una anima. 11, 144, 111, 66; una anima. 11, 144, 111, 66; una anima. 11, 144, 111, 66; una anima.

ELEUSINIO tempio di Cerere e Proserpina in Atene 1, 65.

ELLERA allusiva alle cerimonie bacchiche. III, 76.

ELINO occultatore. rv, 425. ELINO o seudo dato in premio ai vincitori. 1. 30.

ELISI luogo di pace e bestitudine, II, 38.

ELIX, sua particolarità di avvolgersi spiralmente. ici , 6.

EMISFERO inferiore perchè visitato da Bacco in forme di vaso. ivi, 63. ENCELADO messo in fuga da Minerva. III, 428.

ENEA fonda le tre città, Afrodisla, Sida ed Esiede. II, 42; ed Agenore. IV, 66; ed Anchise. I, 74.

ENEO marito di Peribea re di Calidone. III , 50.

ENIGHI espressi nelle rappresentanze del vasi. tv., 57. Enioto personificato da Callissene. 1, 24.

ENORAO re d'Elide. IV, 89.

EFIGEAFE green in uno stele sepolerale, iví, 48. EFOCA favorevola delle anime che risalgono al loro principio, come espressa. 1, 95.

EQUIPAGGI viatori significano il passaggio delle anime. 111 , 52-53.

ERBA vicia. 11, 36.

BEGOLE. m., 140, v., 80, 400; figlio di Giove. m., 65-56; patre di Bosa. n., 42, venduso do Odale. for; 148, appende a tara l'arco da Eurico. 1, 46, asa ciana concensali tardi. m., 151; arantel di apole. n., 160, m., 61; reppresentato sensali nuol consuerdi attibulat., 46; presenza Eurico. m., 63; applicate. n., 148; fa sacridae. n., 46; consulta l'oracolo di Dello. fori, 104; rese il vinto cingiplicat al re Euricico. m., 90, 63; olfoceli il Leone rence. ivi, 107; vas vittoria su il Leone nemce. fivi, 105; condere il toro vivo de Euricto. m., 90, ellas sittius laspress suedei il Teco. rei pre candere il control del Eurico. m., 90, ellas sittius laspress suedei il Tec. rei pre candere il control del Eurico. m., 90, pellas sittius laspress suedei il Tec. rei pre candere il control del Eurico. m., 90, pella sittius laspress suedei il Tec. rei pre candere il control del Eurico. m., 90, pella sittius laspress suedei il Tec. rei pre candere il control del Eurico. m. 90, pella sittius laspress suedei il Tec. rei pre candere il control del Eurico. m. 90, pella sittius laspress suedei il Tec. rei pre candere il control del Eurico. m. 90, pella sittius laspress suedei il Tec. rei pre candere il control del Eurico. m. 90, pella sittius laspressa suedei il Tec. rei pre candere il control del Eurico. m. 90, pella sittius laspressa suedei il Tec. per pre candere il presentation del Periodo del Periodo

THURST. TOM. IV.

Cerbero dal regna di Pinto alla luce. n, 25, 59, 1v, 108; sua undicesima impresa alinsiva al solo, ti, 55; punisce i Centauri e perchè? 1, 420; libera Tesco, 11, 56; strappa l'occido dastro ad Efalte, 111, 129; libera Alceste dall'inferno. isi , 131 , alle nozza di Piritno con Ippodamia. 1, 120; tenta rapire la cintura a Ippolita. ivi, 42; con le Amazzoni in cuntrasto per il cinto di Antinpe. IV, 9; vendes l'affronto fatto alla sposa di Piritoo. 1. 120; porta appesi ad un'asta Atlanta e Candain. 11, 95; perchè detto Melampige, ivi ; depone le sdegon contro i figil di Memnone, ivi ; enmbatiente coll'niuta di Minerva. 111, 144; san passaggia agli Elisi. ivi, 52, 137; sun disecsa all'inferno. 1, 48, 73; sun passaggin pel tartaro. 11, 37, 54; sun trinnfai viaggio. 1, 439; ringinvanisce sposando Ebc. u. 24; ed Auge genitori di Telefa. ivi , 92 ; Amazzoni e Baccanti. m., 108; ed Euristeo. I., 106; e Bellernfonte rammentann il corso delle anime, ivi, 18-19; rammentano li enrso del sple, ivi : rappresentati in un sol vaso, ivi , 18 : e Bacco tebani, 10, 136; occupati nei misteri delle anime. 1, 74; detto Dioniain era 11 sole presen i Greel. ivi ; Iden nominata Prosimno d'Erns e d'Anteros. in , 90 ; immeran nel sonon. 11, 95; pratetto da Minerva contra Tendamente. 111, 23, not. 3: favoreggiato da Antiope e perché? 11, 88; ndiato da Gl nnnc. 1. 42: aga riennelliazione con Giunone. 11, 24; accompagnato da Minerva nell'inferon e da ivi levain, 10, 56, 90; perché iniziato de Orfco, 11, 54; iniziato nei misteri di Cercre da Eumoipa. ivi, 22; sua espisalone. ivi, 82; per opera del misteri vica purgato dagti omietdi commessi. ivi, 89; sue gesta aliusive alla virtù dell'anima, 1, 18, 111, 72; sue imprese accennate nel segni zodiacali. 1, i8, chiamata dal Caldei Il planeta di Marte. fei, 43; indica il sole nel solstizio d'estate, ivi, 73, 406, 11, 24; venerato dagli Etruschi. 1, 73; venerata nell' Attica. ivi. 17; preceduto da Minerva nel suo viaggin all'Otimpo. ivi, 14; condotta da Pallade al gadimento della sua apoteast. (vi. 45 : ennintto in cielo da Minerva. m. 55 ; condotto da Merenrin a Ginye per esser deificato, ivi, 72; enronato da Giunno in segno di vittarta n, 25; sua ammissione fra I numi. n, 27; partecipe dell'immortalità. ini. 23, 52, 56; sua favola, 1, 105; genin bunno, ivi. 76; simbolo dell'aniuna. ivi, 18; calpostante le proprie ceneri torna a nunva vita. in, 72; sua apateon. 1, 43, 139, 140, 11, 24, 27, 46, 111, 45, 52, 55, 72, 136.

ERECTEO padre di Procri rampogna Cefalo per la morte di sua figlia. 111, 20; cd Eumolpo in duello. 1, 28; soccorso dalla vittoria. 111, 28-20. EREXNIO Edito di Pecula. 111, 47.

ERMAFRODITI stati. 1, 410; inventati dagli antlehi. ivi, 64.

ERMAFRODITO simbolico di Bae-

ERIDANO costellazione, 1v, 10.

ERIFILE califora. 111, 48; sposa di Anfiaran. ini; sedolta dai dono di Polinierini, 47; tradisce il marito per un monille. ini

ERITTONIO, sua mascita. 1, 416, in, 8; figlin di Vulcano. 1, 416; presentata a Minerva. ivi; perche il 1 lipu degli abitanti dell'Attica. ivi; inventure delle quadrighe. 111, 29. ERODELE. 1, 35.

Enopulo iniziato ai misteri. (v. 21.

EROE soccombenie significa il sole in tempo d'inverno. 1, 76-77; ginnto alla bestitudine, ut. 51, 86; nel carro è l'anima, ivi. 51.

Enot metà uomini e metà iddii. 1, 80.

Encismo indicato dai manto gettato eni braccio. ivi, 14-15.

Enos ed Anteros, giovinetti del gimnasio, 111, 90.

Еры; amore in Tesple. на 69. Евотв. сv, 124.

ERSILIA nuora di Coriolano. 13, 447.

ESERCITATORE con verga istruisce un discobolo. 1, 423.

Esercizso gimonstico degli etleti. ivi, 421; d'opere virtuose inculcato nel contrasti della vita. 11, 47.

ESPLOSIONE del vulcani, simboleggiata per la guerra fra il Cielo, e la terra. 111, 130. Extore. 1. 54.

ETIOPI con pelle di cavalio. 11, 29.

ETRURIA marittima forente d'industria, su, 64.

ETRUSCHI ascritti si misteri venuti di Grecia. ini, 13; sostituiti al Greci per fare dei vasi. tv. 77.

ETTORE padre di Astianette. ivi, 85; ed Achille loro nomi »bagliati. 111, 105, 106; loro duello. ivi, 107; attaccato a piedi dei carro. 1, 20.

EUNOLFO, sua mano alsata lodica lo spavanto. ivi, 28; foodatore dei misteri.
1, 24; ed Eretteo in duello. 1, 28.

EUNEO e Toante. IV, 88. EUNEATE ed Hodio araidi. 11, 192.

EURIDICE sposa di Lieurgo. IV, 88.

EURILEONIDA. 111, 122.

EURISTEO. (vi, 60, 412; sua suggezione per il coraggio d'Aleide. 1, 106; spaveotato. III, 63; nesconicsi in una holic. III, 59; sua favoia. 1, 106, 144. EURITOO tenta di rapire Ippodamia. (vi, 133, 135.

Europa rapita dai naviganti cretesi. 111, 73.

Ептино е Стево, IV, 29.

EVARDRO e Peiasgo condittori di colonie in italia. 11, 81. Ezanna Afradisia e Sida città fondate da Rusa. 121. 42.

ziati. ivi, 90; silusivo alla netura produttiva. ivi, 71;

,

PABBRICA di vasi antichi stabilita in Nole. 11, 6.

FACCIA umana che sorte da un fiore, suo significato. 1, 96.

FACE spenta cosa significa. 10; 10 mano delle baccanti indica luce. 121, 89.

PACI accese circolate da una mano all' altra loro significato. 17. 84.

FALCE adamantina. 111, 127.

FALLI presso i sepoleri. ivi, 71; cretti davanti al templo di Eliopoli. ivi, 70;

emblemi dell'inondazione dei Nito io Egitto. ivi; contenenti una personaivi, 69; atti trenta seandagli. ivi. FALLO o obeliaco. ivi; perchè posto nelle ciste di Bacco. u, 110; portato in processione rammenta la vita. uı, 115; segno d'immortalità presso gl'iniPALLOPORIE feste della generazione, ivi , 445. simboleggiate dalle ciombelle piramidali. 1v, 26.

FARBEA vool sollevare Cerere. 11, 140.

FATO buono e cattlvo. m. 106. FAVOLA di Ulisse e Polifemo usata come geroglifico. IV, 55.

PEACI, isola ove scampò Ulisse da un naufragio. su, 89. FECONDITA' simboleggiata dalla lepre. 11, 84.

FEDRA ed Ippelito. IV. 95.

FELICITA' degl'iniziati rappresentata dall'apoteosi d'Ercole. 1, 139. FENICE emico di Achille, ipi, 98, p. 421,

PERULA usata nei riti diocisiaci. 1, 63; specie di canna indiana. 11, 36.

PESTA bacchica detta in Ateae trieterica. 1, 88; detta Como Dionisiaco, ivi. 142; delle Lence celebrata nel mese Gamatione. ivi, 72.

FESTE di giole celebrate nell'equinosio di primavera in, fi4; di dolore celebrate in autunno. ivi; dl Cerere fatte nell'equinozio d'autunno. ivi; orgie. 111, 140; falllebe sacre a Libera. ivi; sacre a Bacco. ivi; cariale. ivi, 97; fatte nella primavera in onore delle anime. 1v, 59; prbiche o grandi dionisiache. 1, 88; plemocoe quando celebrate. ini , 401; di Cerere dette Temoforie. 11, 81; oscoforie celebrate in autuano. 1, 125; istituite da Tesea in Greein ivi; teletee insegnate de Chirone a Bacco. ivi, 84; trieteriche di Filomela e Progne, in. 100, 103; lence celebrate nel mese Leone, 1, 72; dediente a Bacco. ivi, 62; eleusiae fatte da Trittolemo a Cerere e perchè. 11, 84.

FEBO indicato dagli asterischi. 111, 87.

PETONTE sue sorelle convertite in eiberi detti Larici. 1, 73. Figus consecrati a Bacco, 111, 35.

PIDIA e Prassitele promotori delle belle arti, t. 41.

FIGURA sinta è le Vittoria, ivi. 23, 45 : con l'iscristone II. ΤΟΚΑΟΣ indica l'anima di Potroclo. ivi, 22. Figure aude indicano purgezione. 11, 405; nere dipiate nel vasi detti siculi .

Indicano antichità i, 19; con corone, tazze e specchi sono anime spettanti al misteri, ivi. 51 : attorno ad un'edicola significano iniziati, ivi. 51 : con rami d'ellera eran simboli di festa bacchica. ivi, 62; giovanili con all di viril sesso in costumenze femminill. ivi, 63; androgine introdotte nelle rappresentanze del vasi. ivi, 64; ammantate oci vasi, loro sigoificato. IV, 79, rappresentati corpl aerel. 111, 22.

FILIRA, 11, 88.

FILORELA sorella di Progne, III. 99 ; sua storia, ivi ; prigiopiera, ivi ; istruisce Progna dei suo doicate caso. ivi, 99-100. FINEO fratello di Cefeo. 1, 413.

PINESTRA allusiva all'Iniziazione d'Ercole nei misteri di Cerere. 111, 187. Frong indigio di rapimento, ivi, 43; di toto offerto dalle muse ad un poeta. 1, 68.

Piont significanti la fecondità della natura. IV, 142.

FIRMAMENTO come espresso, IV. 141. Firm infernall rammentati da segni simbolici nel vasi. IV, 22.

PLAUTO inventato da Minerva. ivi, 37; pastorale inventato de Pane. 11, 92; caro a Bacco e a Rea. di, 133, e fece strumenti sacri a Rea. iv, 62.

PLECENT campi sella Campania, sallo di veri gigunt. III, 427.
PLOSON giglo di Delmesco di Tricea. I, 1447.
PLOSON giglo di Delmesco di Tricea. I, 1447.
PLOSON GIGLO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DE PROPERTO DEL PROPER

PORZA guidata dalla sapienza. 1, 50; e tempo vinca tutto. 11, 37; incognita degli ciementi cagione della virtà dei sapienti. ivi, 80. PEROEZZA della rappresentanza di Cerere indicata nel vasi sepolerati. 1, 67.

Passo immola i ariete del toson d'oro. 11, 67.
PRONDI e fori simbolo di mistero. 111, 54.
PRUTTE INVESTATE del GARCIO. 11, 30.
PRUTTI di Cerera dati in premio ai vincitori. 1, 30.
PRUTTI di Cerera dati in premio ai vincitori. 1, 30.
PRUTTI di Cerera dati in premio ai vincitori. 1, 30.
PRUTIA amministratrice dell'irra di Giove. 11, 44.
PURIA amministratrice dell'irra di Giove. 1, 90.

FTA nume Egiziano. 111, 93.

G

GALLI sulla sommità del vasi son segno di premio. 111, 143; non son sempre simboli di lotte ma veri bersagli. 1, 143; loro mutilazioni e perchè. iri, 67; emblemi di contrasti. 111, 143; intro contrasto silinairo a quello della vita. 17, 65; relativi al cuito di Minerva. 111, 9-10.

rv, 66; relativi al cuito di Minerva. 111, 9-40.

GAMBRION regalo fatto allo sposo del parenti della sposa. 1, 60.

GARA d'Atleti. ivi, 424. GARE della palestra suo repporto con quella di Apollo e Mersia. IV, 57. GEA la Terre. I. 416.

GENERAZIONE indicata de un satiro ed una becennte che amoreggiano. n, 63. GENERAZIONE indicata de un satiro ed una becennte che amoreggiano. n, 63.

GEST buoni, a cattivi. 111, 488, alati non asaistevano ai conviti. 11, 404; indicano amore. 1v, 424.

GENIO femminite: dato. v., 48; alsto tutelare della donne. ivi, 419; rappresenta Bacco Panete. m., 78; o fameinito col lepre in mano è indisio delle quattro atgioni. ivi, 6; del mistari dipinto con all. m., 442; seguace di totti gli Del. ivi, 437; protettore delle antime. ivi, 442; ermafrodito. n., 84; bacchieo e dei misteri. m., 404.

miteri. 11, 404.
GENTILENES chi adorava. 1, 33; istruito nelle iniziazioni. fri, 35.
GENTILENES chi adorava. 1, 35; istruito nelle iniziazioni. fri, 35.
GENTILENES chi adorava. 1, 34.
GENOFANTE sua cura affectali dei misteri Eleurini. 1, 27.
GENOFANTE sua cura affectali dei misteri Eleurini. 1, 27.
GENTA crecilea palegate con il corno degli astri. fri, 74.

GEIRLARDA sull'orificio del vast. ivi, 24.

GIAPETO, III, 127.

GIASONE. IV, 88, 105; vestito de viandante. I, 47; perchè dipinto sensa uno enccolo m. 134 : è maudato da Pella alla conquista del Vello d'oro. ivi; affida la sua veudetta contro Pelia a Medea, ivi, 435.

GIGANTI espressi senza le gambe converse in serpenti. 1, 147; senza la consueta lor forma di anguipedi. ivi; e dei in contrasto. 111, 430; fulminati e distrutti da Giove. 1, 88, 111, 127, 14, 59, 81; nemici delle tenebre. 111, 414, seguaci del dio delle tenebre, ivi ; sono i cattivi effetti delle stagione d'inverno. 1, 418.

Gigz figlio del Ciclo e della Terre, in. 426.

GINNASIO. II. 51.

GINNASTI con disco nella mano sinistra. 1, 124.

GINOCCHIO elevato, e serrato con la mano significa dolore. 11, 72, 424.

Gioano nono delle feste cleusiue detto margaria, 1, 29; destinato el sacrifizi del defuntl. ivi. Giovanerri iniziati al culto delle dee d'Eieusl. in, 88.

Giovani vestiti da donne nella pompa oscoforia. 1, 125; nieti, ioro significato qual sie. ivi, 416; evvolti nei menti ereno iniciati. m, 33; gimnesi con alteri. 1, 131; combattenti con cesto. 111. 64; con corona in testa sono vittime consacrate a Dio. 11, 11; coronati indicano che devono inisiarsi nel misterl. ini.

Giove liberate dalla madre. in, 127; in forma di elgno. ivi, 66; sul carro alato. 1, 43; pugna contro Saturno suo padre. 111, 127; Egioco. 1, 14; trionfatore del Giganti. ivi, 417; s-legnato con Bellerofonte. ivi, 46; s-legnato contro Giunone. 111 , 101; principio delle natura. 1v., 123; manticue il buon ordine nel mondo. 1, 43, 1v, 8t ; fulminigero. 1, 88; protettore di Neme a. IV, 88; con scettro ornato di chiodi. 1, 32; coronato di mirto sacro a Venere. ipi , 88 , m , 129; Invie Mercurio a ritrar Proserpine dell'inferno, 1 . 32; preude l'impero del Cielo. 111, 427; dispotico del cielo e della terre, ivi ; dà l'immortalità ed Biena, ivi , 67; stiglo. 1v , 108; dio venerebile. ivi , 102; Vicilino venerato nella Subcosa. 11, 115; e Semele. 1, 87; olimpico, suo templo, 11, 108.

Gioving alato è il genio dei misteri, in, 426; coronato è un vincitore nel giuochl, ivi. 55.

Giunici dell'inferno come rappresentati. iv., 109.

GIUNONE. 11, 25, 111, 67; figila di Safurno. 111, 427, mencante del consucti attributi. 1, 118; o Lotona metroua. 111, 101; prende la forma di Stentore. 11, 77 : reppresentata dagli Argolidi con scettro sul quale è un cuculo, IV. 78 . avverse ad Ercole. 11, 23; sua vendetta contro Semeie. 1, 87; detta notturna IV, 123, not. 4; riceve dalla Terra il pomo d'oro. ivi, 78; regiua degli Del. m, 429.

GIUDCATORI detti cubistori. 1, 127.

Givocus gimnestiel. ioi. 123, in, 10; ismlel inventati da Tesco. ii, 47, paiestrici espressi nelle pitture dei vasi. 1v, 59; sacri a Minerva. 101, 51, del quinquerzio. 11, 32; volecoti col nome di ateniesi. 111, 43; rappresentati sul vasi son simbolo di misteriosa dottrina. 1, 128; di guerra eseguiti iu occesione dello festa eleusina, ipi, 29; guerrieri, e gimnici riguardati come giuochi finnebri. ivi ; funebri di encele fatti in memoria di Miunte. ivi, 27; iv, 12; di Proserpina detti KOPAIA. ivi, 34.

Giucoo dei disco. 1, 123; del gianasio espresso nei vasi. 1v, 85-86, detto cottabo. fei, 75; difficile era quello di espavoigersi sulle spade. 1, 410; spettante ad nao religioso, indiesta da un piatto sospeso. 11, 85

Givsti dapo morte coronati quali eroi. iv, 46; loro godimento dopo morte, da ehi rappresentato. ivi, 110.

GLAUCO. IV, 65. GORGONE Medusa sun favoia. 1, 113-114, III, 37.

GODIMENTO come espresso. ivi, 124; di una vita intura promesso ai seguaci di Bacco. ivi, 419.

COMITOLO di filo donato a Teseo da Arianna e perebè. 11, 40.

GRAZIE come stite. ivi, 97.

GRECI a ex assto con le Amazzoni. 11, 50; rincoraggiati da Giunone e Minerva. ivi, 77; partiti dall'Attica per andare ovunque ad eseguire le opere d'arte. 1, 14-13.

GRECIA in relatione colla Libia. III, 94.

Gauz, loro favola egiziana. Iv, 78, loro significato. ivi; loro contrasti coi Pigmei alinsivi a quelli della vita umana. ivi.

OURRA, fra gii Dei ed i giganti nei campi fiegrei. 1, 147; fra Bacco e Lieurgo aliusiva sili autuma. 101, 400; fra gii Ataniesi e gii abiansi d'Etensi. 111, 38, di Tech etita degli Epigoni. 111, 48; dei Centauri coi I.apiit, aliansiva ad autunano. 1, 438; deil Amazzoni coi greei frequentemente espressa nei sui. 111, 56-57.

GUERRIZRO sue apoteosi per virtù del nettare. ivi, 93. GUTTO indica fecondità femminite. 1. 142.

н

Hants benefators dell'anime a ini affatte, 111, 45.

Hann Bener de l'embieme dell'apprinture, e di un finne, irri, 32.

Hann abitatrice della casa degli Del irri, 44.

Hanna shitatrice della casa degli Del irri, 44.

Hanna megli d'Eleusi e madre di Celco. 11, 410.

Honna mogli d'Eleusi e madre di Celco. 11, 410.

Honno de Euribate aradi diri, 410.

1

 nci campo della samenta. ivi, 34 ; vanerato nell'isola di Satromacia quai marito di Cerera. ivi, 35.

IDA monte. n. 92. IDOLI detti patellari. m. 101. IDRA sue cinquanta teste. 1, 78.

IDRANO nome di sacerdote attico. 11, 45.

iona considerate come un vaso atictico, r. 82-83. IDROPORIA festa iugubre degli Ateniesi. 11, 45.

IERAPOLI. suo tampio. 111, 69.

IEROPORA con faci in mano, figura una delle Eumolpidi. 1, 24.

Irigenta suo sacrifizio, ivi, 104-105, m. 96; liberate da morte da una cerva.

Irito, sua anima rappresentata da un Genio alato, ii, 118.

ILISSO flume ateniese di purgazione, ivi, 6, 46; e Cefiso flomi ateniesi indicatl da due genl. ivi, 8.

ILIZIA simbolo della forsa produttiva della natura. III, 404-102: divioità deli' isola di Delo. ivi, 104.

IMMARADO suo scudo con blasone. 1, 28.

IMMORTALITA' pari ai numi. 111, 72.

INETTO suc foreste. ivi, 19 INACO figlio dell' Occano padre di 1o. IV, 119.

Inggano come rappresentato. (vi, 414; cra la terra. 1, 196.

INIZIATI al misteri sotto la tutala di Bacco. II, 46; foro purificazione. ivi, 45; 119; festeggianti in forma di satiri. ivi, 46, 113; attendon da Bacco i bencfizi promessi nci misteri. itt, 26; con oggetti di mistica ilturgia. 1, 64; in atto di venerare le anime dei morti, ivi, 54; contenti per la speranza d'un felice avvenire. 11, 54; che dal tartaro sperano di passare agl'clisi. ivi ; premiati dopo aver vissuto con scano, III. 122; coronati di mirto, II. 23; fatti erol, parteelpanti della beatitudine. m, 32; loro vita beata. m, 47, ivi, 113;

loro anime agli Elisi. 111, 32; rappresentano gli Del. 11, 86. INIZIATO indicato da un satiro. 1, 145; sepolto con i vasi. 111, 56; suo passagglo da questo all'altro mondo. ivi, 58; per le buone virtù otticoc il riposo fra le anime bente, ivi, 72; sua felicità rappresentata dall'apotcosi d'Er-

cole. 1, 139. INIZIAZIONE come rappresentata, u. 417-448, diominiaca, ut. 43; a mistero.

ivi. 55. INONDAZIONI soistiziali. ivi, 71.

Luvenno regione dei morti. u. 38; espresso dall'acccomento di Polifemo.

lo sua derivazione dalle acque di un fiume e del mare. ivi , 146-117; impudica. ivi, 119; perche cambiata in giovenea. ivi, 117, not. 2; con le corns di vacca. ivi, 146; liberata allude alla cmancipazione della terra. ivi, 124; è la lune. ivi . 419-120 , è la terra. ivi, 423; sua connessione con Iside e Cerere. ivi, 119-120; Daira e Afrodite indicano la triade lunare. IV. 122. IOBATE creduto saccrdote di Bacco, 1, 102.

loLao compagno d' Aicide. 111, 80,

IPERIONE. ivi. 127.

IPPOCAMPI comeni nel Mediterraneo, IV, 416, not. 4.

IPPOLITA regina delle Amazzoni. 1, 42, 111, 111; con la cintura di Marie. 1, 42; sfida Ercole alla pugna. ivi. e Pedra. 17, 95.

irrore fratello di Creonte. ivi , 404.

IRRORE vincitore della fiotta tirrenica, presso Cuma. III, 94. IRIDE rappresentata con forma umana. III, 31; sens'ali. 1, 140; con veste

ricoperte d'occhi. II, 434; o la vittoria. 1, 446, 439, Iv, 78.

Iscanzione greca indicante uno de premi ateolesi. III, 40, 46.

Iscanzione etrusche perchè valutata sensa secso. II, 49.

ISOCRATE oratore ateniese. 11, 414; onora Elena. ivi. ISOLA di Crise vicina o quella di Lemnos. 1, 46.

ISSIPILE. IV, 88. ITALIA, suo nome di Vitalia derivato da Velulonia. ivi, 79.

ITALOS indica abbondense d'armenti e fertilità di pasture, ivi.

Itt figlio di Tereo e di Progne. III , 99; neciso dalla madre Pitometa. ivi, 100.

K

KAAOPA voce allusiva ad Erifile. III, 48.

KELEUTHELS è la Minerva o protettrica dei viaggistori. ivi, 39.

KERYKEION è il caducco di Mercurio. ivi, 35.

Kons Phloia, figlia florifera. ivi , 49.

KOUCOUPRA uccello comune a tutte is divinità maschill. II, 82; simbolo della benedicenza degli Del. ivi. KILIX nome di vaso. III, 109.

L

LABRENITO era detto il palezzo del sole. II, 18, indicato nel vasi da ilnee intrecciate. IV, 27; simbolo della trasmigrazione delle anime. ivi. LADONE serpente. 1. 445.

LIBLIATE cane date a Cefalo da Procri. III, 20, not. 2; posto in ciclo da Giove. ivi, 24, not. 4.

LAIO re di Tebe, sua favola. I, 92; suo sepoiero di un soi mucchio di sassi.

LARCIA in iuogo di steffa per montare a cavalio. 11, 110; doppia è simbole della vita stitva. 17, 96.

LANGELLA o Diota vaso. III, 45. LAPITI e Centauri in guerra. I, 484.

LAPITI e Centeuri in guerra. 1, 48 LARA DEA. II, 94.

LARE a cavaile. 1, 50.

Last non sono altro che anime. ivi; ove custodivansi. ivi, 53; custodi delle cese. 11, 94.

100ES. TOR. 10

LATONA sua farols. 1, 404; perebè inseguita de un serpente. iri; soccorsa da llisia. 18, 401; perseguitata de Giunoue. 1, 104; e Tisio. iri, 85; anima il figlio alla rendetta contro Tisio. 1, 87.

LATTE perchè versato sul sepoleri. II, 61.

LATTO pianta comune in Beosia. III, 74; con coccole consacrato al Dio della

guarra. ivi; suol ramoscelli gettati sui sepoteri per piacare le suime. 11, 64; simbolo di esplasione. 1v, 108. LERURE, cosa fosse. 11, 58.

LEMURE, cosa tosse. II, LEODOCO ferito. IV. 66

Leopoco ferito. IV, 66.

1.ZONE simbolo di forza. 111. 125; simbolo di Vulcano a del sole presso gl'Egiziani. 1v, 8; Nemeo animale invulnerabile. 1, 105.

Lerag numio del volere di Diana. 11, 43; aimbolo di fecondità. 121, 84; immagine individuale di Barco. 111, 6; animale androgino. 121; acolpito nelle urna einerarie. 121; grato a Venere. 121; sua libidine a chi attribulta 121; offerta a Bacco. 11, 30.

LETTERE nel vasi non intelligibili. III, 30.
LETTO d'oro con all fabbricate de Vuicano. 1. 43.

LEUCOTEA. 11, 420; antrice di Bacco. III, 82.

LEVARE e tramontare degli astri de chi indicato. 1, 119.

LEVALERO precede i cavalli d'Achille. iri, 23.
LIBAZIONE eseguita in più maniere. III. 83-84; fatta a Bacco Brisco. IV, 24;

segnale dal nettare divino. 111, 438.
Labazioni funebri sparsa da Oreste sul sepolero paterno. 11, 71.

Libera. 1, 128; moglic di Bacco. 131, 141; e Libero dellà del matrimonio e della morte. ici, 7.

Ligia abbondante di lana. ivi, 93.

Lico da Messene, sua tomba presso Sicione. IV. 35.

Licurco, sua favola misteriosa, per gl'inialati. 1, 99; spreszatore di Baeco e del suo eulto. ivi, 100, suo furore. ivi, 98, uvedde una della nutriel di Baeco, co. ivi; re di Traela vinto da Bacco. 11. 36; accleeato e perchè. 1, 99.

Lina vestili differentemante dai Greel. 1s. 418.

LIEO ivi, 83.
LINISCA sorella di Agrailao. 111, 122; ottiene il premio nei ginochi olimpiei.

ini, 123. Lioupo traboccante indica fecondità. t. 23.

Liga inventata da Mercurio. 19, 39; strumento d'Orfeo e non d'Apollo. 111, 443; non è attributo di Bacco. 11, 124; simbolo dell'inisiazione al misteri

di Baeco. t, 146. LUCE solare all'univa allo spiendore del godimento delle antine negli elisi. 17, 93-94.

LUCERNA ellusiva ai misteri celebrati nella religiosa oscurità. 111, 87-88. LUCERTOLE moltiplicanti nella Pentapoli. ivi, 93.

LUCIPERO o Fosforo. IV, 441.

LUNA sua origine dal mare. 1v, 425; terra eterea. ivi, 421; sotto le forme di Diano. ivi, 60; astro intelligente. ivi, 43; e sole nella costellazione dell'artete. 1, 56; imminari della efere celesti. 1v, 58.

LUPO costellazione. 1, 99.

LUSTRAZIONE indicata dal virgulto. III, 426; bacchica a mistica. II, 54; e purificacione rappresentata nel vasi. 111, 78-79.

MAESTRO dei ginnasio come vestito. sv., 85-86.

Malva e asfodelo servite in cibo agli nomini nell' ctà dell'oro, ivi. 49. MANI Dei perchè ossegniati dagli amici degli estinti. 11, 70; ricevono la offerte da Crislotemi. ivi, 57; pacificati pel sacrifisi fatti ai parenti. ivi, 69.

MANI giunte indicano lutto e dolore, IV, 114. MANIERA di seppellire dei Sicioni. ivi, 35.

Mano portata al capo è segno di cordogito, ivi, 40; in diverse posizioni cosa significhi. II. 78-79; alzata è segno di riconcitiazione. I, 93; alzata indica lo spavento. ivi, 28; con tre dita alzate significa declamazione. IV, 408; destra sulla fronte è gesto chiamato dai Letini e greci aposcopeuonta. 1. 99. MANTO in mano delle figure, suo significato inteso dai soli inisiati. ivi. 97:

gettato aul braceio indica eroismo, ivi, 14-15; donato da Minerva ad Ercole. ivi , 13.

MASCHERONI cou testa di leone, perche posti nell'orifizio dei fonti. ivi , 83. Many indicate dall'onde e pesci. ivi. 16; espresso dagli autichi per meszo di rami di piante in figura spirale. II, 6.

MARINARI perche consecravano le lor vesti n Nettuno. 1. 55. Marto e Giurguta. ivi , 89.

MARMI attici consacrati alia memoria dei giovani atenicai. III, 89.

MARPESIA regina delle Amazzoni, 1, 141.

MARSIA era un satiro. 111, 81; preso per un Sileno. 1v, 39; seguace di Bacco. ivi . 58 : perchè riconciliato nel culto bacchico. 1, 70 ; pedagogo d'Olimpo. IV, 37; care a Cibele. ivi ; con vari noml. ivi, 58; detto Comos. 1, 70; it mungitore. 1v, 42; epoly's, ivi; MOAKOE, ivi, 41; pastore. ivi, 42; antore del Sauto III, 133; e Apolio in contrasto per la musica. IV, 40, 47; scorticato da Apollo, ivi, 41, 46; complanto dai satiri suoi fratcili. ivi, 47; sua pelle in forma d'otre. ivi , 42.

MARTE coperto d'armi guerriere. 1, 147; suo domicillo nell'ariete di primavera. IV, 59; predomina l'autunno. II, 26.

MARTELLO dato in mano al genio cattivo dai toscani. 111, 431; attributo di Caronte. IV. 414.

MATRIMONIO perchè ebbe il nome d'imanco. 11, 62.

MAZZE di rame erano armi da guerra. 1, 59.,

MEDEA sua favola rappresentata nel vasi. IV, 104; sua arte mugica. ivi : ringiovanisca Egone. ivi; uccide i propri figli. ivi. MEDUSA, sua testa rappresentata nell'egida. 1, 14.

MEGAPENTE e Dule ricordati separatamente. 11, 88.

MELA cotogna simbolo della vita conlugate. 11, 62.

MELANEGIDE festa di Bacco celebrata presso gli Erraoniesi. 72.

MELANPIGE chi fosse. 11, 94; cagion dello spaverto del figlio di Memnone. p. 95.

MELETEA muse che presiede alla composizione. IV, 39; ed ella riflessione ivi. MELICENTA. II, 409.

MELICERTA. 11, 40%. MERINORE figlio dell'Aurora s di Titons. 111, 105; sua partenza per l'assedio di Trois. 17, 13; sottopona al proprio impero le città che incentra. 1sf, 44; avverie i figli che si guardino da Melampiga. 11, 95; uesiso da Achille. 111, 106; suo corpo portato a Susa in Persia dall'Aurora. 1sri, 408.

MENADE. 1, 428.

MERELAO ed Agemennome a parlamento son la des delle guerra. II. 77; capitani dell'esercito graco. isi; sorprende Elena per vandicarsi. Iv, 98.

ivi, 38. Menore figlia di Craonte. Iv., 404; moglic di Sisifo. II, 53.

MERGE figlis di Craonie, IV, 104; mogne di Grito, II, 60.

Mese dadicato alla lustrazione dei Mani col nome a februondo. II. 45.

METANIRA. ivi. 400.

METEMPSICOSI ammessa dai gentilesimo. 111, 46. METI figlia dell'Oceano. ivi, 127.

MIGDONE fratelio del re Amico. III, 442. MINICA sue posisioni diverse. II, 78-79.

Assertier No. 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971

Misio figlio di Pacula. isi, 17. Ministraj del tartaro come rappresentati. IV. 415.

Minosse sovrano di Creta. II, 46; chiede un toro a Neltuno. 1, 55; mande li toro (ra gli armenti per non merifeario a Nettuno. III, 79-80; resittuiare a Teseo i fanciuliti, e libera Atena dal tributo. II, 47; neciso in com di Cecalo. ini, 44.

MINOTAURO è Orione figlio del toro celesta. iri, 42; divoratore di giovan. iri, 40; soccombe alla soperiorità di Tesco. iri, 44, III, 444; neciso da Tesco. III, 45.

MIRTILLO aurige. 17, 89.

Minto, pianta adoprata nella Inialazioni. 11, 22; usata per coronare gl'iniziati. (161, 35; perchè gettato sul aepoteri. (161, 61; praticato nelle iniainaloni. (161, 23, 111, 75; aimbolo di gloria. (161, 440; in mano d'Ereole nen allusivo ai misteri. 11, 33; sacro a Venere. (161, 36.

MISTAGOGO, o gerofante. 111, 88.

Mirrara suichi loro orpiames. II, 485; lossgonii a Berco de Chirosa, I, 45; del Cerrer casisheria Bizust. etc., 65; d'Eissul loro scilos. etc.; ciccoli; ciccoli del Cerrer casisheria Bizust. etc., 65; la graz projutation sull'Altico. etc., 185; ciccoli and control sull'altico. etc., 65; la graz projutation sull'Altico. etc., 58; ciccidenti in saturono, etc., 85; ciccidenti in saturono, etc., 85; ciccidenti in saturono, etc., 85; ciccidenti in saturo et di soli insult., 75; 45; secticit del rappresentati. II, 185; non rappresentatio chi placeri godeti de Barco. etc., 185; ciccidenti in Strutta de un present la silico. P. 75; laticodelli in Strutta de un present la silico. P. 75; laticodelli in Strutt de un present la silico. P. 75; laticodelli in Strutt de un present de un present de silico. P. 75; laticodelli in Strutt de un present de un present de silico. P. 75; laticodelli in Strutt de un present de un present

MISTICISMO usato nelle pitture del vasi, decade al cader delle arti. IV, 76.

MITI erano argomento dei canti e danse. 111, 35. MITIA. ivi, 70.

MIUNTE autore dei misteri, 1. 97.

MREMEA muse che presiede alla memoria. IV, 38. Monto presso Carere è la misura del grano. foi, 408.

Modrec, voce green spiegeta in più sensi. IV , 42.

Meles vuol dira mungitore ivi, 41-62.
Moles riconosciuto per Marsia o Comos. 1, 74; sua relazione colla tragedis. ivi.

MONTE Partenio ricovero di Alco. 11, 92.

MONTICELLO blanco interpetrato per l'agida immortale. 1, 20.
MONTONE del vello d'oro trasportato da Frisso nella Colchide. isi, 56.

MONUMENTI con arcaiche fogge di stile egiziano provengono dell'Oriente. IV, 7; di arte degli ciruschi son rari. II, 18.

MORTE di Bellerofonte a Stenobes. 1, 6.

MORTI ioro anniversario esprasso colla favola di Polifemo, IV, 58-54; con dei vasi attorno. II, 90; onorati di rami e corone intessute. ivi, 60.

Mostai rappressolanti anime per esser sepolti nelle tombe dei morti. III , 25; espressi frequentamente nel vasi dipinti. ivi.

MURA di Trois rappresentate nei vasi. 1v , 68.

MUSA grecamente significa madre. III., 41; detta tranquillità dell'aria. IV., 60; serenità dell'aria. isi.

Muse figlie di Urano e Ghea, eloè del cielo e della tarra. IV, 38; portate fino al numero di nove da Piero re di Macedonia. ivi; dette ninfe e nutriei. III, 41: indicano la forza occulta dei fiuidi. ivi; la luogo dalla sfare celesti. IV, 60.

Museo ed Orfeo fantori del misteri bacchiel. II , 54.

Musica sua melodia paragonata dal Greei al canto del elgno. 17, 48.

1

NAPOLINA nome di ninfa. 111 , 442.

NASTRI simboli d'iniziazioni ai misteri. ivi , 81-82.

NATURA sus rivoluzione da chi espressa. 1, 427; sua decadenza e riproduzione. ivi; suoi simboli relativi allo stato di vila a di morte. 111, 74.

NAUPLIO. II, 88.

NEFELE, o navola rappresentata da un uecelia. III, 49, 24. NEFEO nato da Tifone era invalnerabile. I. 405.

NEME dei morti. IV, 10.

NEOFITE 1, 35, 111, 84, 1v, 22.

Neos nome dl fanciullo, nt., 142.

NEOTTOLENO figlio di Achille, tv. 68.

NEREIOE detta Alfroe, o marifiua. ici, 149; el lido del mere. 1, 94; ninfe. tv., 25, 94. NEREO genitore delle Nereidl., e di Teti. tv., 94, 76, 98-99; in luogo di Tindaro. iri.

NESSO centauro. II, 41.

NESTORE vendice la morte del figilo, tri. 406.

NETTABE liquore pei numi abitatori dei eleio. 11, 52, 111, 432; nutrimento delle anime virtuose e giuste. 11, 52, 405; gustator dalle anime per godere agli clisi. 111, 28; della saplenza riconduce all' antica dimora. inf. 48.

NETURO, 1, 417, 1, 30, 111, 448; spass di Gea. 11, 7; padre di Orione. 1, 138; protettore e padre di Esson. 619, 90, 437; rappice Teofine per la sua belleza. 161, 56; pronde l'impreo del marc. 111, 437; fa sortire dal marce non 100-1, 15; Ellenio, perché oci chémismi. 1, 16; ablistore del centro del della terra. 161, 6-7; Ellenio, perché prende la forma di monione. 15: 56; in Alles detto Visiono in estate. e. Netiumo nell'inverso e perchè.

11, 7. NICOSTRATO. 1, 149.

NICONE. ipi , 9. NISA nume. ipi , 149; III , 410.

Niso aducatore di Bacco. II, 36.

NOLA sua fabbrica di vasi unilchi gindicata superiore alle altre. ivi, 5-6.

NOME etrusco giudicato abusivo. II., 98; di Licurgo e Licaone, sua analogia con quei di lupo. I., 99. NOTTE indicata daile faci. III., 97.

Nozze considerate como specie d'orazioni. ivi, 41-42; accompagnate dalla musica. ivi; di Bacco con Arianna. II, 62; di Piritoo turbate dai centauri.

1, 432.

NUDITA' indica purità e mondezza dell'anima. 11, 51; presso i Greci non ara

propria che degli eroi e degli Atletti. 1, 128. Nume di Delfo additato dall'alloro. 111, 88.

Num rappresentati dai sacerdoti, o iniziati. 21, 86; e cuiti d'Arcadia passati in Italia. 1, 44.

- 0

OANNES profeta babilonese. 11, 80.

OCEANO nome del Sume Eridano. 1v, 40; padre degli dei. 1ei, 122; sua immagine come espressa. 1ei; 124; suo carattere taurino. 1vi.

OCHTROIDOS era una specie di gallone. 213, 35.

OENONE prim'amante di Paride. 11, 98. OPELTE figlio di Licurgo. 17, 88.

OFFERTE dionisiache contenute da un desco. 11, 84.

OFIDCO conduce le anime verso la via dallo zodiaco. 1, 35; segno autannale.

OGGETTI dipinti nei vasi di qualche significato per gii antichi. 11, 426.
OLINFO, IV. 45.

OLIVO e sesamo sono indizio del territorio d'Atene. 11, 110.

OMBRE come espresse. 1V, 430; placate cogli onori. 1, 444.
OMBRELLI simbolici delle ombre. 11, 406.

Onicidio purificato con acqua. 1, 489.

ONFALE regine dei Lidi, 11, 448.

Onor prestati a Bacco come rappresentati. 1, 89; resi al defunti quali fossero. 11, 82.

OPINIONI varie aul vasi ctruschi. ivi, 97.
Ona è la stagione chiamata dai greci Egemone. III, 40.

ORBETELLO arednto l'antica Subcosa. n., 114.

Oncio di Enristeo perehè costruito. 1, 106. Ondinze ionico usato nei cinerari di Volterra, 111, 55.

ORE. ivi, 437.
ORECCRIE lunghe, nanza venuta da Sileno. n., 37.

Observe settline de vinandante, riv., 85; soits, in totale all Mercurio, riv., consecuillatation, 1, 67-65; georgips alle corne del cocche lin.; 493; finited straniero, in, 75; torin alla patria per vendieure il padre, sir, 74; suc incontro com Elettra al sepoirce del geolietre, fir., 10; inguana la sorcile, fir., 60; 74; si manifesta and Elettra sun serreli. sir., 50; 65; in collective con vendieure il patrio del collectivo con serve il patrio riv., 50; 67; 5; e l'illada silte comba di Agunciangor.

ivi, 56, 60, 416; pereliè fa del sacrifiai sulla tomba del padre. 1, 105, 11, 74 : suol capelli perchè gettati salla tomba del padre. 11, 56, 74 ; uccide Clitemuestra ed Egisto. IV, 84; tormentato dalle ferie, 1, 404, IV, 102; rammenta i dovari raligiosi presso i Maoi. 11, 69; risveglia sentimenti di pietà. ini ; refugiato a Delfo. IV , 408.

Oargo, 11, 90, 1v, 109; ammaestrato nel misteri dell' Erebo, 111, 148; inixia Brenle, 11, 54; e Museo fautora del misteri hacchici, iai, 51; ritrae i morti dall'ioferno. ivi, 54; Actone, Nicteo ed Alastore sono I cavalil di Minerva u. 39.

Oncie feste bacchiche. ivi, 400, 448.

Ontoxe sun favole. 1, 438; sue costellazione, ini; parantellone del toro di primavera. ivi.

Onizta rapita da Borea ad Eretteo. 11, 48, 45. ORNATi nel vasi cosa indicano, ini . 51.

Oconasnes deità galleggiante sui mistico Tau. m., 70.

Onti esperidi e campi degil elisi crano lo stesso. 17, 90. Carteta nutrice di Apollo e Diana. 1, 404.

Onzo dato in premio ai vincitori, ini , 30 , 11 , 47. Oscoroate e falloforie feste consacrate a Bacco Dendrite, Iv. 24-25.

OSIGIDE teceva luogo io Egitto di Bacco. 1, 99-100.

OSPITALITA'. 111 , 57; usata dagli antichi come cosa sacra; 1, 94. OTRE di pelle di bue. IV, 42.

OTARAR figlia dell'amassone Marpeala. 1, 141; celebre per la scicasa delle armi, ini.

PACULA Minia sacordotessa de' misteri di Bacco. ss., 17; propage i baccanell coil'ammettere gli uomioi all'iniaiazione. 1, 144.

PAGAM perché celebravano I misteri in autonno, ivi., 436.

PALESTRITI emmentati reppresentati nel rovessi dei vasi. IV. 60.

PALINGENESIA rappresentata nel vasi sepolerali. 1, 84. PALLADE nominata Crisia. ivi, 46; ereduta la produttrice dell'ulivo. si, 28; accompagna l'Anfitrioniade. isi, 96.

Pattanto rapito da Ulisse e Diomede. 17, 49.

PALLADII loro rapporto colle palestra. ivi. 54. PALLANTIDI stermioati. ivi, 92.

PALLENGO con Pallante cambieti in sessi. 111, 428. PALME simbolo di premio della vittoria ottennta. ivi , 54.

PANATEREE, gluochi stabiliti in Grecia. ivi. 29. PARDAMATOR Dio. ipi, 77.

PANDIONE re d'Atene. ivi, 99; collegato con Tereo re di Tracia. ivi.

PAN satiro. ini, 163; fido di Mercurio. ini, 75; con la corne appra la fronte. 11, 99; accompagnato da un caprinio ivi ; inventore del flaoto pastorale, ivi ; tenute per il sole. 111, 448; dominatore della sostanza mondiale. ivi ; è la celeste armonia. IV, 58; rappresentato in luogo di Bacco. ivi ; è la natura mondiale, ivi, 63; rapprasenta la natura riconcentrata, ivi; dominatore della sostenza materiale, ivi, 58.

PARE nei misteri detto piramus. IV, 411.

Pant mistlei. n. 85.

PANIERE con nva detto syriscos perche destinato a contenere frutti dell'autunno, in , 34.

PARRIEROPE sorella di Trittolemo. 1, 27.

PANTERA della Hapadatat. ivi, 142; animais sacro a Bacco. Iv., 91; simbolo dell'Africa. in; 93.
PANTER sul val sono simbolo del cuito di Minerva e Bacco. ici., 14.

PARTERE sul vasi sono simbolo del cuito di Minerva e Bacco. (ni , 14. Parere sopra le due collezioni del vasi dell'Hamilton, 11. 400.

PARIDE con tiors in testa, iai, 92; scocca un dardo ed Alace, Iv. 67; e Mer-

ranting con that in testa. Int, was scored un daydo an Alace. (v., 67; e Mer curio. 101, 73; e Venere a collequio sul monte ide. 11, 93.

Partempe, 1v. 88.

PASIFAE, trasportata da Aleide nel Peloponneso. in, 79.

PASSAGGIO della vita alla morte aspresso del sonno del coniglio. IV, 427, not. 3; dell'anima al regni di Piatone. 1, 108; delle anime per la porta ecleste. pr. 406-407; del sola per i segni del sodiaco. II, 9.

PATERA segno di divinità. 111, 137; e simpulo gettato a' piè di ana dea ludicano essere instill per le preghiere. 11, 72.

PATROCLO sua anima o larra. 1, 32; suo spettro eccitante la vendetta d'Achille. ivi; n, 54; o Archeomoro loro tombe onorate del giacchi. m, 54. PEDILA sono i calzari di Mercurio. isi, 35.

PEDOTRIBI. 17, 87. PELAGO figlio di Niobe. 101, 419, not. 2.

PELASGO de Evandro canduccono dall'Arcadia della colonia in Italia. 11, 81.
PELEO a Menesio padri di Achilic e Patrocio. 1, 29, 111, 439; a contrasto con un Centauro. 1, 439; a Teli, ivr., 118, 111, 108, 117, 17, 94; persegnita Teli. 117, 96; a Teli loro favola rappresentata nei vasi in più manilera. 1, 419,

Teti. 1v, 90; e Teti loro favola rappresentata nei vasi in più maniera. 1, 419, 1v, 95, 90; loro inacceo procenza da Giove. 1, 418; loro avventure simbologgiano gli arcani del sabelamo. 1v, 95.
PELIA ra di Colco. 111, 434; fa uccidera il padre, la madre, ad ili fratello di Gissona. 161, 145; assassinato da Medea. 1v, 404; tagriato a pezzi per or-

dine di Medea. 111, 435.
PELLE leonina, divisa d'Alcide. 11, 95; di Marsia in forma d'otre. 1v., 49.

PELLENE città d'Acaia. 1, 57.
PELLI mute per vestiorio. 111, 61; sui braccio sinistro usate per difesa. 1, 44.

PELOPE ed Ippodamia. IV, 89. PELOPONNESO infestato dai massadieri. 1, 90.

PELTA. ivi , 142. PERELOPE. H. 86.

"PENTESILEA regim delle Amessoni. 1, 58, 1v, 414-415; rienima il coraggio del trolani. 1, 58; eadeta da cavallo. ivi; soccorsa dal suo nemico ivi; uccisa da Achille. izi.

PERICLE. 1, 59. HEPODATA significa corona sciolta. ivi, 65.

Perserone detta libera. sv., 409.

Perseo colle ali alle piante. 11 , 96; suol talari donatigli da Mercurio. 1, 413; sue favole. ini, 114; preparasi onde uccidere la Gorgone. IV, 84; libers Andromaen con la testa della Gorgone. 1, 113.

PESCE coatellazione, 1v., 55; sua relazione col destino delle anime, ivi. Pesci Indizio di more, IV. 9.

PESI degli atleti chiamati dal greci zirapat. 1, 139.

PESO dell'anime. in, 95.

PESTE mandata da Minosas e gli altri Del nell'Attica. 11, 40.

PETASO con all dato a Plutone. 1v, 125; detto il cappello de'rustiel. 111, 36. PETTINE perchè fatto di posta di miele e di sesamo. 11, 140; sacro a Cerereiri : detto mondo mullebre, iri,

Placent sensuali espressi dalle agime beate, 10. 421. Pignini chi fossero, IV. 49

PIETRA dette hieromnemon era stimata par la divinazione, st., 18; detta ecumene simile allo selice, ini.

PIETRE, armi offensive dei tempi eroici. itt , 75.

PILADE con caducco è simbolo di messaggero o d'araldo, n. 68; amico di Oreste, ivi, 57, 59; ed Oreste partono da Crissa, ivi, 116; alla tomba d'Agameanone. ivi , 56; loro espissione. 1, 405.

Pileo alato attributo dell'erme Argifonte IV, 425; viatorio. svi, 50.

Piniroo e Minerva. 1, 97; con gladio in mano. ivi, 134; in cootrasto con un Centauro. ivi , 54; sue nozse , 432.

PISANDRO floriva nell'olimplade terza. in , 431.

PISISTRATO, figlio di Nestore, IV. 46.

Pizia dea di Delfo, 1, 105, IV. 103.

Piro è la persuasiune. n , 93.

PITTORI di vasi erano iniziati. II., 444; loro provenienza da una scuola italica o green, t., 120; toro diffusione per l'Italia, m., 44, m., 42.

PITTURE atenicai ripelnte variatamente nel vasi atruschi. m., 48; relativa alle Jettrine animertiche. 1, 36; trovate in Etruria non son sempre etrusche. 11, 62; d' Ercolano di grece manifatture. ivi, 63; di vasi, loro stile. 11, 76; con edicole. 1, 50; eseguite per mettersi nella tombe dei morti. ivi . 86; rappresentanti dei contrasti. IV. 76; fette quando ere in disuso il culto bacchico, m., 120; relative alia vita comune. 1, 81; significative del piaceri promessi nell'altra vita, m., 121.

PLIADI e ladi perseguitate dai toro. 11, 12.

PLUTO generato da Cerere nell'isola di Creta. 1, 34.

PLUTONE e Nettuno figli di Saturno, m., 127; sua celata detta skindion. ini, 39; rapisec Proscrpins. II, 81, III, 38, 42, 52; persuade Proscrpian a mangiare un chieco di melagrano. 1, 32; suo matrimonio con Proscrpina. 111, 42; detto dai latini Dis dio riceo per eccellenza. tv, 34; padra della ricchezza delle campagne. t, 34; preode l'impero dell'inferao. tv. 125; sedeote indien nume sotterraneo. 1, 74, 111, 27; allo dell'ombre. 111, 38, 431; ricevitore dell'anime, ivi, 27, 29-30; e Nettuno inghiottiti dal padre, ivi, 127. POLICLETO apportatore di vino. ivi, 433; sua statua ivi.

POLIFERO ciclope. IV, 52; sua favola. ivi. 53; obrincato ed accecato da Ulisse. ivi.

POLINICE sescristo da Trbe dal fratello Eteocle, 181, 47; refugiate presso Adresto, 191.

POLINNA, musa delle favoie, 111, 35, 17, 39; a Apollo ebbero il aulto insieme con Barco, 111, 42; divinità cosmiche, ivi, 44.

POLISSENA implora da Ulicce la salvezza per Astionatte. IV, 85.

POLL: numidici rapprescotati nei vasi di stile egiziano. tv, 6.

POLLUCE e Castore ascritti fra gli dei. 11, 414.

Pont d'ore fatte plantare da Gionone. 1v, 90.

Pono d'ore donato dalla terra a Giunone, ivi, 73; della discardia cagionato per le nozze di Peleo e Tati. ivi, 94.

Poppa oscoforia. 1, 125. Popolo lidico voluttuoco. 11, 118.

PORFIBIONE. III, 427.

Pour de misteri custoditia da un cane. 1, 35; degli nomini ergno del canero.

¡oj ; dell'anime presso la costellazione Eridano. 1v, 10; degli Dei ai segno
dal Causterono 1, 35; seca. 1v. 64.

PORTE degli dei e degli vomioi custodite da un cone. 1, 35.

Potitos nome di vato. III, 89.

Pozzo di Collicore escro a Cerere. u, 109. Pranzi come uesti degli antichi. IV. 75.

PRANZI come tresti degli antieni. IV, 70.

PRANSITELE e Fidia promotori delle belle arti. 1, 41.

PARCETTURE dei ginnasil dello rabdoforo. I, 421, 424.

Paguio steniese indicato ne' vael con voce greea. Itt, 16; dato dai giudici ai sincitori dei giuochi. II, 20.

Partide porta di Tebe: in, 46.
PRIANO dello LEOSOQOΣ, IV, 66; procura di riscattare il corpo di Ettore, il,

192; eno arrivo elle tende di Achille, ivi. Parmavena indicata da un tratcio di fiori. 1, 32.

PRINCIPII della natura attivo e pessivo espressi da due estiri. III. 146.

PROCESSIONE di bacchien pertinanza. 1, 425; delle tesmoforie. ioi, 29; delle donne tilrofore epetinoli a Cerere. 1, 82.

PROCER figlia di Erreteo re di Atene. 111, 49; nell'assenza del eno marito fu ricevuta fra le ninfe di Dinna. 101, 24; sua gelosia. 101, 19, 24; ferita da Cefaio e perché. 101, 30; estrue la freccia dal suo corpo. 101; uccisa da Cefaio. 101, 18-19.

PROCUSTE gaetigato da Tesco. 11, 89.

PROGRE libera filomela sua sorella. 111, 100.

PROIBIZIONE dei baccanali in Rome. 1, 111.

Prosterin figlio di Cerrer. (n.; 25, 28) e Dionise credoni figli di Cerrer. Calligrain. m. qi. 5 çun sercio in mono, 65 ; ppeso di Monoe. m. 43; rimile ad lo. 1v, 150 ; cun sarena riererata da Cerrer. p. 67 ; c. Cerrer. u, 400 ; cun cavali molema delle cerve. m. 60; replix su milegraria al presidente minor. p. 32, 73, m. 84, 105; nue passaggio ai repni di Pristone. m. 46; nue può shorino del riunte per sere mangina tende del proportio del pristone del pris

lebrati in Atene. 11, 42; deltà dell'inferno. ivi, 406; con fore in mano e la speransa del tempi. 111, 43; simbolo della sementa, e foritura. ivi, 40, 42; data dai greci Cora. ivi, 28; detta Daira e iuna. 1v. 430-434.

PROSINNO conduce all'inferno Dionisio. 111, 90; assomigilato a Mercurio Pricopompo. ivi.

PROSTILO forma adoprata nelle tombe. IV, 85.

Pugillati con sfere. 1 422.

Puena degli Dei coi Giganti. 1, 147.

PUCNE nei monumenti sepolerali son simbolo dei contrasti che l'uomo ha neila vite. 111, 64.

PURGAZIONE indicate dalle figure nude. 11, 405.
PURIFICAZIONE indicate dal virguito. 111, 426, degli inigiati. 11, 412.

PURITA' e mondezza dell'anima come espressa dai pittori del vasi. 11, 51.

Q

QUADRIGRE figure simboliche delle anime che corron le sfere. 111, 145-146.

R

RABDOFORI chi fussero. 1, 124, 430.
RABDOFORO era il precettore dei ginnasti. 1, 124, 11, 50-51.

RACOGLITOR di olive non di costume domestico. 111, 63.

RADAMANTO assessore di Crono. 1v, 410. RADOPE monte. 1, 100.

RAGGI rammentono il sole figurato. ivi, 54.

RAMI e specchi simboli della palingenesia. iai, 80-84; d'olivo e nestri sono offerte. 1v, 70.
RAMO di vite detto galestrapolac. 11, 34; frondoso è simbolo di mistero. 11, 45;

di lauro denda vittoria. (ri, 23; d'olivo indica festa bacchica. (ri, 103. RAPIMENTO di Proserpina fatto da Teaco e Piritoo. 1, 73.

RAPPRESENTANZE dionisiache expresse nei vost. 111, 425; ginnastiehe si riferiseono alia virtù dei defuntt. 1, 423; enigmattehe dei sepoteri allusive alle anime. 1v, 59.
REA madre di Giove e Cerere. 1, 32, 111, 427; aposa Saturno. ivi , 422; o Ci-

REA madre di Giove e Cercre. 1, 52, 111, 427; aposa Saturno. ivi, 422; o Cibele des della terra. 1, 53; presiede alla generazione. tv, 62; tenuta dai tirreni per un principio fluido. 1v, 25. RECOMBERTI in vari monumenti etrucchi. 11, 404.

REDDITA di Proserpine rappresentata nei vasi d'arcaica meniera. 1, 82

REG: nella Grecia erano anche pontefici. ivi, 102.

RELICIONE teilurica fondata sui fenomeni naturali. Iv., 31. REVIO campo. 1, 26.

RHYTON, cosa sin. 11, 38, 40, 47, 111, 26. Riroso come espresso 111, 424. Riti religiosi eseguiti in tempo autunnale, 1, 430; bacchici e misteriosi. 11, 112; greel loro identità con quel di Roma. IV, 74.

Rito superstitloso di seppellire i cadaveri coi vasi dipiati molto la uso lo Nola. 1, 5.

RITEATTI muliebri cui sepoiero con specchio in mano. 1, 61.

ROMA d'origine green. IV, 71. ROMANI discepoli degli atruschi. III, 61.

Rosyao simbole di Minerva, III, 16.

RUGIADA figlia di Giove e della Luna. IV, 124, not. 4.

S

BACERDOTE di Bacco con corno potorio. 1, 115, 111, 28.

SACERBOTI rappresentano gli Dei. 11, 86.

SACRIFIZI fatti culle tombe dal parenti per pacificare i Mani. 11, 69; offerti
alle divinità. 111, 66.

SAISARA sorella di Trittolemo, 1, 27. SALICORNIA indica l'onde del mere, ivi, 56.

Salicoania indica l'onde del mare, ivi Salitatore con alteri, ivi, 123.

SARGUE perchè versato sui sepoleri. 11, 64.

SARPEDONTE figlio di Natiuno. 1, 76; è serpe sidereo. 1, 78; essere maiefico.

ivi, 76; neciso da Ercolo ivi.

SATIAS figli d'Sileno. 1v., 145, not. 2; discret da Ezateo. ivi, 196, not. 2; d'orribite aspetto. ivi, not. ivi; derivati dal seno della terra. ivi, not. ivi; colo ivi el control e temblane d'ioliatia. Iv. 415; occupati alla vendemnia. Iv., 415; asquel di Becco. 1, 414, 415, 118, 75; e ninfe composgono i cori di Becco. 1, 614, 415, 118, 75; e ninfe composgono i cori di Becco. 1, 65; loro loronziano non derivata dell'indocerpe pilli. 11, 63; jargano la

morte di Marsia. 11, 47; sotterranel. issi, 427. Santon nessito ininisto si misteri di Bacco. 11, 282; in compagnia di un scino è il principio attivo della natura. issi, 416; e binfa baccante che amorraggiano, cignificano i preliminari della generazione. 11, 416; col nousa di Marsia. 11, 81; detto Comoza. 1, 403; 11. 48; detto Tirico. issi; detto Simos

SATURNO figlio del ciclo e della terra. 111, 127; ci conglunge in matrimonio con Rea son germana. ivi, 132.

SCAMANDRO flume presso Trois. ivi, 106.

SCEA porta. ivi, 406.

SCHMA animale di elmbolo equinosiale, ivi, 95; amblema del dio Toth. ivi, 93; significa l'equità della bilancia. ivi, 95.

SCOPPLETTO fatto con le dita ladica dispresso. IV, 418.

SCORPIONE costellezione d'autunno è elmbolo di velor marziale. 1, 20. SCUDO adamantino. 17, 84; blasonato da una ruota denota la potenza estesa augli elementi. 111, 144; è lodizio di guerra. 11, 446.

SCUOLA atantese ivi, 76.
SERACO sua figlia destinata ad esser sacerdotessa di Bacco. ivi, 424.

SEMELE sua morte. 1, 87. IV, 24.

SEPOLCRO indicato per mezzo di uno stelo. 1, 96.

SEPPIA con volto nmano. ivi, 46.

SERAPIDE col modio in testa, sna allusione all'alimento. IV, 26.

SERFE posto in luogo dell'egida. 1, 22; Indizio del passaggio del sole. 1v, 54; simbolo d'Apollo. 1, 102.

SERPENTARIO rappresentato in Tesco. 11, 42.

SERPENTE diplnto nello sendo di Marte rammenta il drago polare. 1, 418; seagliato dai giganti contro Minerva. 101; sul fanco del Pegaso simbolo d'Apollo. 1, 401; simbolo misilco. 101, 02; simbolo di resistenza, 10, 98; simbolo di distruzione e di morte. 1, 22.

SERFEXTI al carro di Trittolemo, ivi, 44; tennti per costellazione, ivi, 402, SERTO, sua allusione all'ammissione degli croi al misteri ed alla gloria ri-

portata degli eroi, 11, 25. SPERE del pugili, 1, 422; celcul regolats dall'armonia di Apollo, IV, 56; lore moto ermonico indicato dalla favela di Marsia, ivi, 64.

Sringe mostro. 1, 93; ucclsore del vlaggiatori e perchè ini.

Stetont loro maniera di seppellire, 1v, 35.

Stna, Ezlade ed Afrodisio città fabbricate da Enen. 11, 42.

Silea ninfa di Corinto. ivi, 27.

Sileato con capro. 1, 72, 11, 425; tenuto per terrigeno. iv, 426, not. 2; detto
Molpos. 1, 74; perchè detto tragedo, e da chi rappresentato. ivi, 70.

Sileatoparro posto in vece di Maria. iv, 51.

SILENI con cetra apollinea. 1, 69.

Streto pianta officinala usata dagli antichi. 111, 93.

ΣΙΛΦΟΜΛΨΟS raccoglitore del silfio. 111, 94.

Stundelt eufemlei della morte rappresentati nei vasi. rv, 33; bacchiei dipinti uel vasi. 1, 81.
SKRUD füllo di Polipomene e di Silea. 1, 90, 11, 27; sua favola. 1, 90; detto

Spring agito di Polipomene e di Sitea. 1, 90; 11, 27; sua favola. 1, 90; detto anche Pitlocampte, veneralore dei pini. 11, 27; e Tesco in dis6da. 1, 90; 110 supplisio. 107, 91; ucciso da Tesco. 11, 28.

Sinio celebre gigante assassino. 111, 435; sua favola. 111. Sinene rappresentate sopra varie opere dell'arte. 111, 22.

Sirma veste tragica. 1, 423.

Sinto e Procione cani uniti al sole. 11, 55.

Sistro condannato all'inferno e perchè. IV, 107, 410; torna tra i viventi per comando di Piutone. II, 53. SITULA espetto mistico. ivi. 48.

Soze us origine doi more. 11, 125; personitation. 1, 81, 11, 9, 11, 58, 20; degrated de Ercole entil impress dell'en manscool., 54; figerated di extense de grate doi 1, 120; million en error per la perte del ciel de dominata dal degrate celeste. 11, 71; mo posseglo dals segui inferiori ai superiori del ciel dominata dal degrate celeste. 11, 71; mo posseglo dal segui inferiori ai superiori del collecto. 1, 85; computal i una prio distropo siquez di l'exense per la fivola di Texes 11, 120; mo posseglo dal segui inferiori ai superiori del collecto. 1, 85; constituti i una prio distropo siquez di l'exense con segui dell'estato della cella della della

1167

mavera contribuisce alle felicità della natura. 1, 54, 95, 11, 43, 17, 82; era Ercole. 11, 24; dio della Ince. 1, 438; ann spontatezza relativa ai destini dell'anima. 1v. 55; salvatore delle anime, secondo il gentilesimo. 1, 95, 138. SOLONIA oporata del titolo di Crisogona, IV. 32.

Soumeso era un tempio vicino ad Efero. 1, 104.

Sonce adoreti nella Tronde, 1v. 403.

Soncio rappresentato ai piedi della statua di Apollo, ivi-

SPADA e tunica ricamata indican premio. 1, 30.

SPARVIERE simbolo d'Osiride, presso gi Egizi, IV. 8.

SPECCHI son simbolici. 1v , 102; mistici corredati di misteriose figure. 1, 79; io mano delle figure rammentano il cuito dei misteri. 1, 54; sacri al sole e alla luna. 11, 403; in mano di donne creduti il sole e la lona. ivi.

SPECCHIO mobile mistico. 111, 88.

SPETTACOLI mistlel loro magnificenza, 11, 409. SPETTRI detti ecatei. 1v , 126 , not. 2.

Spost comprati a vicenda, era costume orientale. 11. 126.

Sposo figurato sotto le forme di un Bacco. ivi , 91-92. STELLA allusiva alia costellazione del toro. 1, 97; simbolo di ginnastiche eser-

ellazioni, fei : credoto nne efere, ivi , tv. 37. STELE sepolerale. 1, 78, 11, 69, 419, 111, 85, 1V, 48, 20.

STELO rappresentativo di Castore. 1, 52; iodizio della meta del circo. ivi, 96. STERELO figlio di Deimaco da Trieca. 1, 144; scudiere di Diomede. m., 29.

STERO ed Eurialo Gorgoni. 1, 444.

STENOBEA, sua morte. ivi, 16. STENTORE della voce di broozo, 11. 77.

STEROPE ciclope. m., 126.

STIGIE indice la terra. 1 , 196.

STILE primitivo. 1 , 12; orealco. isi , 109 , 11 , 34; clienico nei vasi di maniera egiziana. 1v. 8; di trasizione. 1, 409; di perfezione. 11, 84; d'Imitazione nei vasi da che conosciuto, 1, 407, m., 46, 407-408; adattato alle pitture del vasi di color nero. m , 441 ; delle pitture del vasi trovati a Pisa simile a quelle della Magna-Grecia. IV, 74; nell'opere d'arte anteriore ai tempi di

Augusto de che indicato. 1, 111. STILl diversi adoprati nel dipingere i vasi. 1, 12.

STOLA appres el muro indica luogo d'iniziazione, 1, 98,

STORIA enimestico degl' Iniziati, m., 58. STOVICLIE con tema relativo all'anima. ini , 65; sotterrate col defanto , crano

monomenti di onore e di valenzia. III. 7. STRIGILE Indixio di gioria, ivi , 440

STROPIO il vecchio aio di Oreste, n. 74. STRISCOS, poniere di Bacco destinato per I frutti d'autunno. 111, 84.

T

TAGETE figlio della terra. II, 80. Talla muse. IV , 45; ed Urania ninfe. 121 , 44. TALIDE, nome di un vassio. 11, 48.

TAMBURO caro e Ree. IV , 62.

TANTALO condannato all'inferno. ivi , 408 , 440.

TAZZA presentata dalle donne ai neofiti è relativa alle inisiazioni. n. 32; sacra a Bacco. m., 400; della sapienza. isr., 45; o eratere indica instruzione e pingualone. n., 90; sua leggerezza cosa indica. n., 404; coperta è indinio d'occultazioce. m., 32.

TAZEZ della sapienza e dell'obilo date a Bacco. Iv, 27; in mano delle figure rammentano il culto del misteri. 1, 51; ventagli e corone eran coss mistlete. 11, 90.

TEABO secerdotessa. IV , 49.

TELAMORE padre di Teuero. 11, 47.

TELEFO figlio d'Ercole e d'Auge. ivi, 92; con tiara all'uso dei frigl. ivi; re di Misia. ivi.

TELENACO in casa di Menelao. IV, 46; accolto de Nestore. ivi.

TELESE de' Goti , III , 47.

TELETEA, divinità allegorica del misteri. 1, 24.

TELISTICA. III, 122.

TEMPIO d'Ammone. 171, 93; di Cerere Preserpios indicato de una colonna. 1, 65-65; edificato presso un fonta. 171, 781; era il lnogo ove univasi la religione per gil spettacoli misteriosi. 11, 108.

TERISCIRA città sulle rive del Termodonte, IV, 9.

TENIA o mappule, cintura in mano della Vittoria. 111, 84; legame che addomestica gli animali. 17, 79; sua allusione alla prima civilizzazione italica. 191.

TERIE cos'erano. 11, 30; Indicaco Iniziazione. ivi, 409; partecipi alle esrimonle sacre degli antieli. 17, 26. TEOPARE figlia di Bisaltide. 1, 56; madre del mootone dei vello d'oro. ivi;

rapita da Nettuno. ivi ; perchè trasformata in pecora. ivi.

TEGGARIA di Kora solemnizzata nella nostre regioni. III, 43.
TEREO, suo amore per Filomele. ivi, 99; mangla le caral dal figlio Iti. ivi,

TERRA mogile del cielo. ivi, 426; chiamata dagli antichi elimentatrica degli uomini. 1, 25; rimasta infeconda perchè Cerere si era nascosta. ivi, 32, 111, 28; resa luccita per il ratto di Proserolna. 111, 28.

TERRORE figlio di Marte. 1, 20 , personificato. ivi, 94.

TESANDRO figlio di Polinice. 111, 38, 45.

TERSICORE muse. IV, 48.

TENTO fills di Pelio. 1, 22.

TENTO personggio della Grecia. 1, 12; in continue da viandante. (sri, 27; yestito militarzante. (sri, 47; can sola claudic escutierizanto per un erco. 1, 35; assido, e perché. 11, 37; can cola epidro viacirio. 1, 50; coronale o preché. 11, 10; con segueta quanti crano. 1, 12; una favola simbolegista cris, 5, 11, 10; introducto da Accione prila cuida d'Temadyra. 1, 19; con segueta quanti crano. 1, 12; una favola simbolegista cris, 5, 11, 11; introducto da Accione prila cuida d'Temadyra. 1, 19; con contra con contra contr

che data sera agli stranici. Int. 135; gartiga Fracestac. II, 1991; sono cambellitanento cel minoteren. Ir, 150 combette l'Centuri e forcer dei Lagali.
II, 30; il effer per unelfere il Mantiores dei; 10; san vilitoria sopienzia and
III, 30; il effer per unelfere il Mantiores dei; 10; san vilitoria sopienzia.
Il della comparata dei l'Estate dei Lagalia.
Fritton, 1, 130; respices Biena, irri, 140; e Fritton sotto le rembiame d'Orce oricci, 11, 410; o condamnat all'inference, irri, 100; persone can il abbricato dei Cetta per voler d'Ariana. irri, 100; libertate da Ercelo per opera di Mineras
Orce dei Cetta dei Cetta dei Lagalia.
Cetta per voler d'Ariana. in 10; libertate da Ercelo per opera di Mineras
Ariana. irri, cure l'allo dei libertole per l'allocate al passeggio dai vieto più re gal collecti. II, 13, 11, 140; riconoccios dai paire Egan. 17, 10] alburico al corre degli anti. 1, 15; rapprenentato nalle conscillatione dell'arce di 
preliccia, 11, 14, 17, 15; rece intelner d'Aleana. II, 15; seggitia cersios Pr
TENSPORTE non della le fricci di Cerce ci. 8, 17.
TENSPORTE non della le fricci di Cerce ci. 8, 17.
TENSPORTE non della le fricci di Cerce ci. 8, 17.

TESTA umana emanante da un fiore indica l'anime. 1, 40, di Medusa rappresentata nell'egida. 1, 14; sua rirtà di convertire in piatra chi la guardava, jej

TESTE su i fianchi dei vasi son simbolo del sole. 1, 49. TEST sorella di Licomede. 17, 95; parseguitata da Peleo. 151, 97; prande forme

d'animale per non sposara Pelea, 1, 118, 1v., 95, 97; rapita de Peleo, 1v., 94; difess dal mostri, ivi, 99; ricusa di Sar enta a Giunopa col non volere aderire ai voleri di Giove, 1v., 97; allusiva alla vargine del sodiago, ivi, 94; sua matamorfosi indicata del Jeone a serpe, ivi.

TEUCRO in case di Telemone suo padre. 11, 47; fratcilastro d'Ajece. ini. TEUTRA sposa la medre d'Alco. ini, 92.

THESPIAE sua moneta. In , 69.

Tiana o chirbasia caratteristica delle amazzoni. m., 108-

Tipeo genero di Adrasto figlio di Enco. III, 50; fa da cocchiere ini; ed

TIDONE, genio cattivo, I, 400. Tione addomesticata è simbolo dell'iniziazione. uz, 409; animale dedito a

Bacco. ivi , 84.

TIMACHSENE nome del pittora, II . 34.

TIMPANO inventato dal coribanti. 1v, 68; caro a Rea. ivi, 62.

Tindano ed Elena sua figlia. 1, 149.
Tindano ed Elena sua figlia. 1, 149.
Tindano ed Elena sua figlia. 1, 149.

ratura. 1, 45.
Tinesta sua predizione cootro Ulisse. 11, 87.

TERRENI popolo navigetore. III, 94; nominati fra i vincitori panetennici. ivi, 42. TERRENIA flolia vinta da Icrone. ivi, 94.

Tinno detto anche ferula. ivi, 84; e vaso simboli perticolari di Bacco. ivi, 80. Tirani Sgil dei ciclo e della terra. iii, 426-137; confinati nel tertaro della terra. ivi, 137.

Tizio perche ucciso dal figli di Apollo. 1, 85.

Tizzoni ardenti erano l'arme di Tesco. 11 , 94.

TOARTE. 1. 405.

Tonsa o scoolero indicato da una colonne o stele. IV. 119.

Tomme non dipinte per cedersi ai vincitori delle paiestre. 1, 131.

Tono sortito del marc per ordine di Nettuno. ivi, 55; animale consacrato a Nettuno. Iv., 36; repisce Boropa. III, 79; di Maratona occiso de Teseo e sacrificato a Minerva. 1, 97, Iv., 92-03; dipinto nei vasi è allusivo al bove

celeste. IV, 80, 93; simbolo della rivoluzione imisolare. IVI, 80. Tracedia detto Enca recitata in una festa bacchica. 1, 71.

TRALCIO di vite iodica oscurità delle tenebre, m, 446-117.
TRECCIA di capelli è ornamento consucto di Minerva, ivi, 36.

TRECCIA di capelli è ornamento consueto di Minerva. in TRECLINI o lettisterni, il , 52.

TRIPODE è Il premio dalte corse equestri. 17, 12, 52; indisio di vaticinio. 11, 80; lodica luogo sacro ad Apollo. 17, 44; allusivo ad Apollo. 171, 80; emblems del dio sole, 171, 82.

Thorat son segni di vittoria. 11, 82.
Thoraco d'olivo con la testa di Bacco. 17, 24; e di querce aventi sopra le spoglie nemiche indican vittoria. 11, 82.

Taoilo suo sepolero. IV, 20.

TUNICA lunghissima detta talare. 11, 47. TUNICHE clavate. 111, 35.

Trasa nome derivate dal ballo o festa bacchica. Iv , 39.

· U

Uccetta oggetti di pradizione. 11, 80; allusivi all'autunno. 1, 77; indicano la corsa simbolicamenta. 1v, 66; aquatici indicano la purgazione dell'anima. 1, 49, 111, 79.

309, 111, 118.

(CERLA) ou cutte umant è l'anime. 1, 46, 111, 24, 37, 63, con testa umant d'anime.

33, segno di cativa agurie preson t consistienti. 17, 41, 170 lessante un corpo del definion reppresenta l'anime. 111, 21, no. 61, rappresentante Nefel. nei, 21, 24, en merpe in bocca caprime aimbolicamente il tempo d'in-reno. 1, 77, 15, puilles il d'argo sidereo. 161.

UFFICIO reso all'anima dei defunto isi, 139; d'iniciare nel misteri elcusini assegnato ai soli nomini. II, 23.

ULISSE II, 416, 431; con plico e cappailo. 1, 93; ed Achilic. ivi; in casa de Nestore. Iv, 45; nel paese del ciclopl. ivi, 53; suoi compagni mangiati da Polifemo. ivi; ferito da un pungiglione. II, 87; merto dai Sglio di Telegono d'un dardo. ivi. sue spoglie coppacetta a Dolone. Iv, 70.

UMENI recombenti frequenti nelle pitture dei vasi. III, 130; a cavelio fatti Centauri. ivi; 63; feroci resi mansueli coli carrelsio della virtù. ivi, 409; introdotti nei misteri bacchici de Pacnie. II, 30-34, III, 47; con bestone son precettori. IV, 61.

Uoxo ammantato con bastone è giodicato il meretro dei gionesio. II, 447; non è un agoneteta, me un pedagago. ini; coronato di mirto a con scettro è il giodice dei giuochi. I, 30; crante su di un failo era cerimonia alimiva ai diiuvio. III, 70; barhato significa coloi chi è gianto alla mete di gioria. iri; 33; recombente indizio di hato riposo. iri; 58.

Uovo iustrale consecrato ai mistari. ivi, 125; segno d'esplazione. ivi; simbolo dei misteri. ivi, 17.

URANIA e Talla ninfe. ivi , 41.

Unna detta calpis presso l'aquario. 1v, 97; esi nome di shyphos. III, 89. Unna non mai con rappresentanze bacchiche. III, 420.

Uso della paima passata da greel ai romeni. II., 36. Uvz premute detto brice. IV., 24.

Vacca col disco della inno nel fanchi. III, 73; simbolo d'Iside e di Venere presso gli Egizi. IV, 8.

Vagilio custodito delle sole fanciulie. II, 425; simbolo di purguzione dell'anima. ivi. Valeria sorella di Valerio Pubblicole. II, 117.

VARRO mistico. III , 137.

a Pisa. IV, 74; in forma d'anatra a che usati. ivi , 72; in forma di envallo a che servivano. ini; con galii fatti per darsi in premio al vincitori. IV, 66; loro rapporto colle asime. ivi, 61; con molti soggetti di contrasti a vittorie. ivi, 59; di palestrico uso. ivi, 50, 51, 61; con il simbolo enfemico o mistico della morte, ivi, 29 ; con rappresentanze allusive all'anima ivi, 28 ; con rozza fabbricasione detta etrusea. ivi, 51 ; con lecriziane destinata per premiaro gli ateniesi vincitori nelle feste panatenaleba. tii, 16; pieni di ollo dati al vincitori del ginochi ateniesi. ivi; pieni di olio aran come doni di Minerya, ini : loro analogia tra la pittura e l'uso che se na faceva. III. 18 : rappresentati colla semplice figura d'un bue, ivi. 23 : travati col cadaverl. ivi, 30; non fatti per servir di premio. ivi, 15, 1v, 57, 64, 90; siderei per dove transitano le anime. IV, 28; trovati attorno al corpi inumati erano contrasti e combattimenti. II, 90; trovati in Sicilia a nella Magna-Greeia creduti derivati dell' Etraria. 1, 434, 11, 97; greci ed ctruschi confusi. ivi ; divenuti oggetto di commercio. ivi, 98; perchè detti etruschi ivi; loro nomi non peranche destinatili. ivi ; detti ceramografici a perche II. 99, 101; fetti non per pompa, ma per alimentare la dottrina auperatlalosa. ivi, 113; Italiel ban ie medesime qualità di quel di Nola. ivi, 6; con vernice tendente al plombino son segul d'antichità. rei, 44; loro uniformità nella varietà dei paesi in cui si trovano. ivi, 18; loro uso diffielle a stabilirsi per la loro plecolezza. ivi, 19; forati dati a riempire alle figlie di Dango. 11, 53; con figure rosse e fondo bianco sono ateniesi, ini , 74; unque atari usati per onorar le tombe degli estinti qualificati. ivi, 73; crano stimnio all'ilarità. II, 83 : provenienti da una seuola medesima, t. 434 : a due manichi con ermafroditi detti prosopetta ivi, 410; di regalo eraco di metailo e non di terra cotta, ivi, 60; rovesciati ricordano le feste plemococ. fei, 101 ; con edicola, fei, 49; attl a contenere ollo e altri fluidl. III, 8; dati in done agli atleti ed ai vineltori. t, 48, ttt, 8, 87; con soprannomi di persone in inogo dei loro nomi proprii. II, 89; fatti per chiudersi nei sepoierl. Iv. 22; con cose animestiche. III, 65; non fatti per ornamento. ivi., 64; atictlei riconoscinti dalle cose rappresentatevi, ivi, 8; con simbolo del lepre trovato presso ad un cadavere ipi, 6; posti nei sepoleri in osseguio di Bacco nella stagione antannale. ivi ; per cerimoble. ivi , 55; di Vulci e Nois non fabbricati in Atene. ivi, 43; greei servitl anche per lusso. III, 42; panatenaiel dati in dono al vincitori greci, ini, 44-12; non d'uso materiale perche non contenevano dell'offo, isi : d'uso allegorico e simbolico, isi ; per uto simbolica e non materiale. (vé; perché non dati in premio ai vincitori. (vé; 11; per sempilee decorozione simbolica. ici, 10; penatenalei non ammossi all'uso atletico, roi; piccoll se abbian servito al culto minervale. ivi; se si debbano referire alle feste panatenalche, ivi; d'uso religioso presso gli Etruschi e non sociale e domestico, 1,74, ttt.87, tv. 90; d'arcalea meniera con serpente, tv. 98; provenienti da une medesima scuola emaneta dell'Attien. 1, 26 ; loro decedenas. 11, 76, i 15 ; d'arcalea maniera appartenenti alle feste bacchiebe. 1, 48, 82; con la voce insignificante intintii. fui, 108; col nome di anfore, omervazioni su di essi per l'antico stile. II, 43; eseguiti con uno stile d'imitazione. 1; 444, IV. 5; d'imitasione egiziane. Iv, 43; d'nn nero languido se fondo bianco sono di uno sille egiziano, ivi, 6; di maniera egiziana sua descrizione iv, 6, 7; di

maniera perfette. ivi, 5; loro pittnre d'arte avanuate. ttt, 95; loro pitture di stile arcaico, ivi ; con epigrafi son d'arenisma, 311, 30; col fondo bianco plu entichi di quelli di fondo giallastre, avi, 29; con stile antico e moderne. ttt, 141; di stile arcolco. 1, 140; dipinti usati per puro cerimoniale. 11, 83; dipinti venuti in uso in Italia per parte dei greci, ivi. 75: sua senota emanaote dall' Attiea. ini, 8, 49; coi nome di chous. ini, 5; con quali rappresentanze si facessero, ivi, 447, sono i monumenti antichi che in gran quantità vengona tramandati a noi, ivi, 99; troveti nei sepoleri d'Italia. 1, 12; di mistica pertinenza. ivi, 60; usati nei misteri, ici, 61; non dipinti dopo la morte di chi l'ebbe nel sepolero. 1, 86; dipinti con oggetti funcbri. tv, 34, 36, 59; qual fesse il lore uso. 115, 499; lere pitture oscure e perche II, 111; dipinti in onore del morti. III, 30; loro pitture relative a Bacco ed al suol misteri. ivi, 47; dipinti usati tanto nell' Attica che in Etruria e nella Magna-Grecia, ivi, 12; non serviti ad oggetti materiali, ivi, 14; aus decorazione ricerenta per lusso, ivi , 10; dipinti a imitazione dell'arcalche maniere. III, 9; con pitture itifalliche. ivi , 14T; loro pitture allegoriche di un soi soggetto rappresentate in cento guise. sei, 149; dipinti trovati nei sepoleri; epoca della loro fabbricazione. 1, 144; epoca di toro decadenza. iri; alla maniera areaica. 1, 134; con vari nomi. 11, 89; detti stoviglie muziali. 1, 60, 120; col nome d' Audria, ivi , 83; detti siculi, ivi , 19; con la vocr Kajo; it difficile a spiegarsi, mt, 135; colla perola Kalo; frequentissimi, iri, 135 : con la voce Efria, ttt. 9 : colla iscrizione. A5la, II. 8.

Vassoro sorretto con un bestone da una donna era un giuoco simbolico,

VATICINO indicato de un tripode, fei, 80.

Vecento con capelli bianchi simile ad un gerofante. 1, 24.

VEGETABILI attortigliati indicano le onde. II, 44.

VENDENNIA simbolo del culto bacchico, su, 413.

VENUR ville Anchise ani monta 1da. 11, 83; units ad Anchise per volor di Giove, ris; p. Paride » colloquio en monte 1da. 11; sico neprecholi mano, 1v, 73; col pledi increciali. 11, 92; col nome ADPOAITE. 1, 437; a Adapotoro initizatione. 1v, 100; a Receo foro identific instanctica. 11; finaltece negli amori di Giove ed lo. 1v, 429; fin englone delle sventure di Elena. 11; 63; chiede agli Bel I'i immorifish per Elena. 11; na polerna come esperi-

sa. II. 149 : indica fecondità, IV. 123; personificate le lune. IV. 123 ; Proserpine. ivi , 37; Libitina deltà infernale. ivi ; sirie. 1, 138.

VENTI rappresentati con forma mmana. III, 24; perchè rappresentati eleti. II. 44; dannosi provenienti dall'equinozio d'autunno. ivi, 43; benefici provenienti dell'equinosio di primavera, ivi. VESTA, figlia di Saturno, ttt, 127

VESTE de donne coi nome di sistide. III. 76; delta sirma. 1, 123; con pieghe ondeggienti indica antichità nel monumenti, s. 24 : lunga è il distintivo di

chi nei giuochi esponevasi alla corsa dei cocchi. ivi. VESTIANIO delle donne nel vesi non del tempo, me canvensionele. III, 81. VESTI antiche come dette del Latial. III, 35; consacrate e Nettuno del mari-

nari. 1, 55; perchè appese agil elberl. ivi. VETULORIA, sua ubicazione creduta e Canino. IV, 78; suo genio alato rappre-

septato nel vasi, ipi, 79. VILLANI che raccolgeno l'ulive. III, 61.

VINCITORI portati dal vinio. ivi. 89.

Vino di Bacco agnale ai nettere divino. ivi, 28; verseto sui sepoleri per piacare le anime. II, 69. VIOLABTILLA. IV. 37.

Vingilio, suo poema ellusivo ella dottrine de'misteri. 11, 59. Vingiliro significativo d'acqua. 111, 426.

VIRTU' come premieta. ivi , 43; de' sapienti emansta dalle forza incognita degli elementi. II, 80; nel misteri premieta nelle vita futura. 1, 490; delle anime rammentate per meszo del riojeill. IL 105: morall simboleggiate della caccia e delle corse. 1, 130.

VITA conjugale simboleggiata da una meia cotogna. II, 62; umana impiegata in esercisi virtuosi de che espressa. 1, 430; bente indicata dal bello dei setiri. III. 38: e morte dirette da Becco. II. 63.

VITE segno di vittoria, isi, 36, not. 1.

Virioca delle foglie indicano l'onde dell'acque, ivi, 106, IV, 31. VITTA data in premio ad Ercole per le sue fetiche. It, 28; segno di vittorie. ivi; non reputata argomento d'inisiazione. ivi.

VITTE sospese aile muraglie, 1, 53.

VITTORIA suo abito. 111, 33; con palma in meno. 11, 36; reppresentata in templ enche sens' ell. 1, 13 ; riceve le all da Aglacionte Tasio. IV. 45; eccenneta dell'epigrafe NIKE. t, 47 ; indicate de nne colonne. Iv , 77 ; riportate dai numi verso i Giganti. 1, 417; con il nettare. III, 57; Inghirlandota d'edera e perchè, tst. 33 : appartemente alla forza guideta della sanienza. I. 59 : anccorre Erecteo. ivi. 28-29; rammenta le bestitudine. II, 414; simbolo del sole nei segni dell'inverno. II, 7.

VITTORIE nei vasi e sua eliusione. II. 83.

VocaLi lunghe quando diffusc in Italie. 1, 109. VOLATILE con faccie umana è l'anima. III. 27.

Votro mulichre emenente de un fiore. 1, 48.

VOLUMNIA medre di Corioleno. II, 447.

VULCANO riceve la vita de Giunone. III, 114; immagine del fuoco. 1, 116; embiematico del sole. III, 147; dà impulso ella generazione, (vi. 147-148; dio del fuoco celeste, isi, 114; e la dea Libera. 1, 428; ed Eristonio. II, 7; perchè precipitato in Lemno dalla madre. III, 114; ricondotto sulla terra da Bacco. isi, 115; suo ritorno al clelo. isi.
VUCCt sorgente di storiglia antiche. 1v, 74.

7

ZETO figlio di Orizia. 11, 44. Zona suo significato. 1, 78.

5674644













Z ...



Teren







77. m. 37











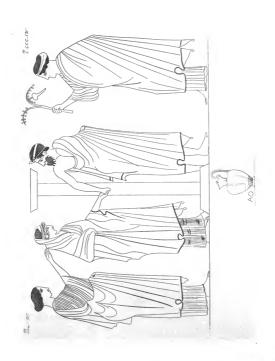





T. 12







TACIV











mode Grayle



Tall Tall





Tom IV

Tom. M.



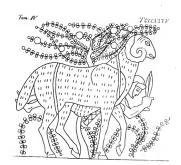



Tom IV



W.CCAXVIII



to the Congli

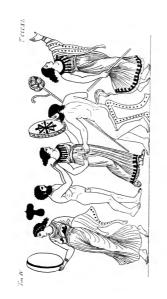









Demotor Congli



Tow II





Tom. W.



Tom IV

Tum 37.





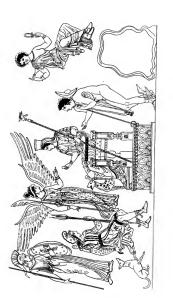

The A.







Tum. 18.





Tem .11.





During Congle

Tom. 11







Constitution Congle



75m 11:

TreeL. 1171

T cccLXIX



Controlly Cardyle

Tom I





ion . IV.





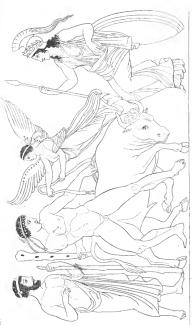



Tow. I i.



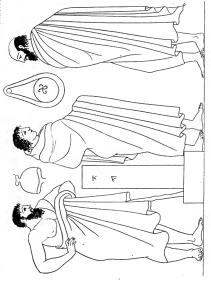

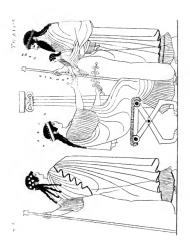

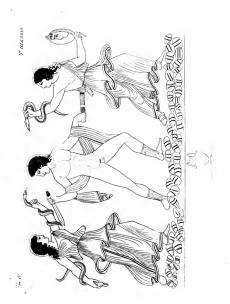

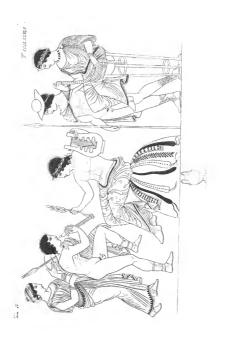





























